

## ARNALDO DA BRESCIA

TRACEDIA

Ðſ

## GIO. BAT. NICCOLINI

Exanimem quam te complectar, Roma, tuumque Nomen, Libertas, et inanem prosequar umbram. Luc. Phars. Lib. II.



A SPESE DELL'EDITORE

## L'AUTORE A CHI LEGGE



Quando alla materia non si danno quelle forme che essa a ricevere è disposta, le opere non possono mai corrispondere alle intenzioni dell'arte : però ho creduto dover trattare in questo modo il fatto ch'è argomento della mia Tragedia, e ad agevolarne l'intelligenza io l'ho corredata di copiose note. Ho posto in fine del Libro tutto quello che intorno ad Arnaldo da Brescia è dato raccogliere dagli scrittori del suo tempo: ma pochi di essi e brevemente ne parlano, e quei pochi sono monaci e stranieri. In un secolo nel quale l'Italia potè, quantunque divisa, distruggere per sette volte gli eserciti di Federigo Barbarossa, e finalmente trionfarne a Legnano, mancò fra noi chi solamente il nome ricordasse di questo martire ch'ebbe la Libertà, benchè pur le ceneri fossero temute, e fatte sommergere nel Tebro da un Pontefice Inglese e da un Imperatore Tedesco.

La memoria di tant' uomo percossa dagli anatemi della Curia Romana , e da calunnie antiche ripetute in tutte le storie , giaceva nell'abominio , finchè sul terminare del secolo scorso non venne a ristorarla e difenderla il sacerdote Giovan-Batista Guadagnini, Bresciano , mosso dall'amore del vero e dalla carità del loco natio. — Ho premesso al mio lavoro la vita che d'Arnaldo scrisse questo dotto e piissimo Parroco, il quale fu della sua nobil patria singolare ornamento.





## VITA D'ARNALDO (\*)

سيهوب

Arnaldo fu Bresciano non sol di domicilio, ma ancora di nascita. Non si può tuttavolta ben accertare s' egli nascesse in città, o in alcun luogo del contado, non trovandosi ciò scritto; ma è più probabile che fosse cittadino. Alcuno de' nostri Scrittori ha detto ch'ei fu nobilissimo (1), ma non ci dice d'onde abbia presa questa notizia; ed è noto, che un secolo prima gli Scrittori lavoravano francamente di fantasia. L'essere però Arnaldo stato mandato sino in Francia agli studj, dimostra che la sua famiglia non era povera di facoltà.

In qual anno egli nascesse, è difficile l'indovinarlo, io conghietturo ch'egli nascesse circa l'anno 1103. Eccone il fondamento. Egli mori in Roma nell'anno 113 assai verisimilmente nell'anno cinquantesimo dell'età sua; perchè non veggo che alcuno de'suoi avversarj lo rimproveri o di furor giovanile, o di aver delirato

<sup>(&#</sup>x27;) La VITA D'ARNALDO, che qui si ristampa, è tratta dal Tomo II dell'Apologia che il Guadagnini fece d'Arnaldo, e la quale renne alla luce in Paria nell'anno 1790.

<sup>(1)</sup> Faino, Brescia illustre nelle principali dignità ecclesiastiche, ms. nella Libreria de Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Brescia.

in vecchiezza nell' opporsi in Roma con tanta costanza al formidabile partito papale. La figura ch' ei fece in Brescia nella fazione de' Bresciani contra il vescovo Maifredo nell'anno 1138', e nel Concilio di Sens in Francia nel 1140, dimostra ch' ei non doveva esser minore d'età di trenta e più anni quando figurò in Brescia, e di vicino a' quaranta quando figurò in Francia. Ponghiamo che quando egli era in Roma avesse quarantacinque anni; dal 1150 sino al 1155, in cui morit, corrono cinque anni, che aggiunti a quarantacinque fanno in punto gli anni cinquanta.

Abbracciò Arnaldo da giovinetto lo stato ecclesiastico, e ricevette i primi due ordini minori. Ciò apparentemente deve essere succeduto in Brescia, e il suo vescovo ordinatore esser dovette il nostro vescovo Villano, che di coadiutore divenne vescovo nel 1116 per la deposizione del suo predecessore il cardinale Arimanno, seguita quell'anno nel Concilio Romano (1); alla qual disgrazia soggiacque di poi nel 1132 anche il medesimo Villano, che fu discacciato dal vescovado di Brescia da papa Innocenzio (2).

Aveva Arnaldo sortito uno straordinario talento, ed una veemente inclinazione agli studi. Questo fece che i suoi maggiori determinarono di mandarlo a tal fine in Francia alla scuola del celebre Pietro Abailardo (3),

<sup>(1)</sup> Ottone di Frisinga, De Gestis Friderici I. Lib. Il Cap. 24. Arnaldus iste ex Batia, civitate Brixia oriundus, ciusdemque Ecclesiæ Clericus, ac tantum Lector ordinatus.

<sup>(2)</sup> Cronico Bresciano, stampato dietro alle Notizie della Zecca, e delle monete di Brescia, dell'Ab. D. Carlo Doneda a car. 89, ove si legge: MCXXII Innocentius Papa Briziam venit, et ejecit Villanum de Episcopatu.

<sup>(3)</sup> Pelrum Abailardum olim præceptorem habuit. Ottone, loc. cit.

la cui fama tirava in quel regno il fiore della nobiltà italiana. Ebbe ivi in conseguenza per condiscepoli molti giovani illustri d'Italia, e spezialmente di Roma; poichè nella Romana Corte per questo appuntovantava Pietro Abailardo molti suoi scolari divenuti prelati e cardinali (1),tra'quali il cardinal Guido di Castello, illustre per le sue Legazioni, onorato dalle lettere di San Bernardo, e divenuto papa col nome di Celestino II (2). Guntero ci dice, che Arnaldo stette alla scuola d'Abailardo per lungo tempo (3), ma non ci dice quanti anni.

Ci dice bene (4) che colà visse con poca spesa. Questo potrebbe mostrare che le facoltà d'Arnaldo non fossero molto copiose, nè molto illustre la sua famiglia, o che i suoi maggiori gli fossero avari di uno splendido trattamento conveniente alla sua nascita e al patrimonio. Ma potrebbe essere ancora che il giovane Arnaldo, applicato tutto agli studi, non si curasse delle vane comparse che sogliono piacere alla gioventù lontano dagli occhi de' suoi maggiori. Quel che penso essere ancor più probabile si è, che il giovane Arnaldo abbracciasse colà l'istituto degli altri scolari di Pietro Abailardo. Perchè ecco ciò che di loro racconta Natale Alessandro (5). L'Abailardo, dopo la sua conversione, fecesi monaco in San Dionigi. Non trovò in quel monistero pace nessuna. La disapprova-

<sup>(1)</sup> S. Bernardo , epist, 330 , 338.

<sup>(2)</sup> Mabillon adnot. (6) ad Epist. 92. S. Bernardi.

<sup>(3)</sup> Guntero . . . . . Tenui nutrivit Gallia sumptu, edocuitque diu.

<sup>(4)</sup> Guntero , ibidem.

<sup>(5)</sup> Dissertat. VII. in Saecul. XI. e XII. Art. 4. Hist. Eccles.

zione libera ch'ei faceva della vita secolaresca di quei monaci, e l'aver voluto sostenere la sentenza del venerabile Beda, che il San Dionigi di Francia non era stato l'Areopagita, glitirò addosso una fiera persecuzione. Sottrattosene colla fuga, al fine col consenso del re, con licenza dell'abate, e per la liberalità d'alcune persone, si formò un nido di quiete in una terra del contado di Troyes donatagli in un luogo amenissimo, dove si formò la sua capanna, ed un oratorio di canne e di paglia. Inteso ciò dagli scolari, dice Natale Alessandro, cominciarono a concorrere da tutte le parti, ed abbandonate le città e le castella, abitare nella solitudine: invece di case custruirsi delle capanne: invece di cibi dilicati vivere delle erbe della campaona, e di pane plebeo: invece di letti molli, procacciarsi paglia e strame : e invece di mense ergere delle zolle di terra. Assai probabilmente il giovane Arnaldo fu di questo numero, e questo verisimilmente ha voluto indicare Guntero, quando scrisse: tenui nutrivit Gallia sumptu.

Era molto naturale che questa vita da monaco fervoroso ispirasse al giovane Arnaldo l'amore alla vita monastica. Di fatti, tornato in patria dopo il termine de'suoi studj, si fece monaco in uno dei nostri monasteri, ma non si trova in quale di essi venisse ricevuto. Generalmente parlando, questo è verisimile indizio, che la disciplina monastica non fosse tanto scaduta ne'bresciani monasteri, o almeno che il penitente giovane alcuno ne trovasse acconcio a' suoi pii disegni. Il che a me sembra tanto più verisimile, quanto che, essendo stato lungamente alla scuola di Pietro Abailardo, avea potuto coll'esperienza del maestro, che non trovò quiete nè al monastero di San Dionigi, nè in quel di Ruys, imparare con qual circospezione dovesse scegliere il monastero, in cui destinava di menar la sua vita.

Il suo fervore non fu passaggero; nè la vita si poco regolata del gran numero de'monaci di quel tempo lo potè raffreddare. Sembra anzi che andasse crescendo; perchè nell'anno 1140 San Bernardo attesta che la sua vita era austera, e che i suoi digiuni erano tali, che pareva non mangiasse nè beesse: il suo discorso era pieno di unzione, la sua conversazione dolcissima, il suo esteriore tutto spirante pietà (1).

Si può ben credere che ad un religioso di questo carattere fosse di somma afflizione lo stato compassionevole della Chiesa Cattolica di que' tempi. Innondava allora la simonia, di cui la fonte principale era l'imperial corte di Germania, dove facevasi traffico notorio de' vescovadi e delle abbazie. Questi prelati simoniaci naturalmente volevano rimborsarsi della spesa fatta nel comperarsi il benefizio, e così vendevano anch'essi gli ordini e i benefizj a persone che si studiavano anch'esse pure di risarcirsi colla vendita delle orazioni e de'Sagramenti. Da somiglianti prelati non poteva aspettarsi gran sollecitudine nella scelta de'ministri del santo Altare. I Canoni che versano sopra una materia sì gelosa non erano in alcuna considerazione. Non si guardava all'età, perchè il nostro vescovo Ulderico ordinò prete e parroco di San Giovanni Batista

<sup>(1)</sup> S. Bernardo Epist. 195. n. 1. Utinam tam sanæ essel doctrinæ quam districtæ est citæ. Et si cultis seire, homo est neque manducans neque bibens... habens formam pietatis. E nell' Epistola 196. cujus consersatio mel.... cui caput columbæ.

Ardiccio degli Aimoni, ancora fanciullo di soli dodici anni (1). Non si guardava a' costumi, perchè quelli del nostro clero d'allora non potevano essere più corrotti. Non si guardava nè meno alla scienza, di cui in quel tempo non apparisce vestigio; il solo interesse dell'ordinatore suppliva a tutto.

In tanta disattenzione de' prelati, non potevano non innondare tutti i vizi nel clero. Tanti cherici entrati nella casa del gran Padre di famiglia non per la porta, ma per le finestre, senza vocazione, senza spirito ecclesiastico, senza lettere, senza alcun freno de'loro prelati, non potevano non abbandonarsi all'ozio, padre de'vizi, ed approfittarsi della ricchezza delle loro prebende per fomentarli. Il lusso della mensa, delle vesti, degli addobbi divenne eccessivo. L'esempio dei prelati, che affettavano la temporale signoria, e perciò mantenevano un treno principesco, non pur metteva tutto il clero inferiore al sicuro da ogni loro riprensione o gastigo, ma lo assicurava della loro approvazione e della loro grazia. Da questa vita molle era naturale che sboccasse con empito l'incontinenza, E di fatti, benchè Dio ne conservasse alla sua Chiesa alcuni illibati, venne tempo in cui non era disdetto a chi di loro il volesse il mantenere pubblicamente una concubina, ed il generarne ed allevarne in palese i figliuoli. E tanto d'ardire presero gl'incontinenti, che a dispetto de'canoni anche recenti, e di tanti Concili al-

<sup>(1)</sup> Brece recordationis de Ardicio de Aimonibus, et de Alghisio de Gambara, stampato in principio dell'Isioria di Ardiccio degli Aimoni, e di Alghisio de Gambara scritta da Giammaria Biemmi Prete; in Brescia presso a Giammaria Rizzardi 1759. in-8 pag. 15.

lora celebrati per metter argine a sì torbido torrente, le concubine menavansi francamente a casa come spose legittime, e le dame più illustri non facevano difficoltà di sposarsi ad un prete (1).

La necessità di mantenere non solo un treno magnifico, ed una copiosa e splendida mensa, ma ancora la moglie e i figliuoli . e di dare a questi un congruo stato, generò altri disordini. Si perdette la memoria della divisione che dee farsi delle ecclesiastiche rendite da ogni benefiziato, ritenendo per sè sol quanto basti al sostentamento frugale della sua persona, e dispensando il restante alle chiese ed a'poveri. Tutto applicavano a sè ed alla propria famiglia. Anzi non contenti di ciò , procacciavansi il maggior numero di benefizi ecclesiastici che potevano; e di qui nacque l'abuso lagrimevole della pluralità de' benefizi ancora aggravati di cura d'anime, e quindi la non residenza. Più. Dove non giungevano le rendite a supplire ai loro bisogni o alle loro cupidità, alienavano i fondi stessi, disponendone ad arbitrio come di cosa propria, e con vendite e con infeudazioni e con donazioni, e in ogni altro modo che occorresse; nel che i prelati diedero ad essi uno esempio scandaloso.

Per giustificare abusi di tanto scandalo, si passò ad un altro maggiore, che fu d' insegnare che i beni ecclesiastici erano PROPRJ de'benefiziati, ch'essi n'erano PADRONI, e non semplici AMMINISTRATORI e DISPENSATORI; e perciò era loro lecito e di consumarne tutte, senza detrazione d'alcuna, le entrate, e

Breve recordationis cit. pag. 15, e l'Istoria d'Ardiccio cit dell'Ab. Biemmi, a car. 103 e 223.

di convertire a proprio uso i frutti e il capitale stesso dei fondi.

A tutti questi mali s'aggiunse la fiera e lunga discordia tra l'Impero e il Sacerdozio, con tanti scismi, guerre e rivoluzioni, che finirono di mandare a fondo ogni residuo di disciplina. In questi tempi di turbolenze, la via certa di salire alle prelature più cospicue era quella di mostrarsi zelante dell' uno o dell'altro partito, secondo che le circostanze facevano comparire più probabile la speranza del proprio avanzamento. Quando la parte imperiale era la più potente, era facile il trovare una quantità d'ecclesiastici nobili, che si riscaldavano a favore di Cesare, entrando a gara in tutti i complotti anche iniqui, senza eccettuarne gli stessi scismi. Dove al contrario pendesse la bilancia del partito papale, vedevansi altrettanti zelare la causa del papa, e colorire la propria cupidità col finto zelo della religione, ed eccitare per divozione i principi ed i popoli alla ribellione contro l'imperadore. Di questo numero fu il nostro vescovo Arimanno, che per un somigliante zelo fu creato cardinale ( dignità allora più rara fuori di Roma ) e costituito Legato Apostolico in Lombardia. Fu impresa di questo Cardinal-Legato lo spuntare con tutta forza, che la nostra città, allora suddita dell'Impero, si ribellasse al suo signore, e si ergesse in repubblica (1). E da qui può vedersi, che gli ecclesiastici delle altre città Lombarde e Toscane furono gli autori principali di simili ribellioni delle città loro.

Da questo nuovo disordine ne nacque un altro, e fu che i vescovi delle città Lombarde, siccome erano stati

(1) Breve recordationis, etc. e Istoria cit.

i capi della ribellione, così vollero essere i capi delle nate repubbliche; il che espressamente raccontasi del pure or detto cardinale nostro vescovo Arimanno (1). Egli stabilì per patto della concertata ribellione, che il vescovo sempre fosse il capo e il signore di Brescia, superiore al generale Consiglio ed ai consoli. Così fecesi una nuova piaga mortale alla pur troppo già piagata disciplina, trasfigurando i vescovi, di pastori delle anime, padri de'poveri, conciliatori della pace, maestri dell'umiltà, della mansuetudine, della frugalità, del disprezzo d'ogni terrena grandezza, e d'ogni terreno tesoro, in principi del secolo, oppressori de'deboli, conciliatori di guerre ed alleanze, ed esempio di alterigia, di doppiezza, di ferocia, e di mondana magnificenza.

Questo loro temporale governo non poteva non esser funesto allo Stato ed alla Chiesa, Alla Chiesa, perchè oltre allo sconcertar del tutto l'idea del vescovato. distraeva i prelati in tutto dalle cure pastorali, ed avviliva in appresso l'idea dello spirituale ministero lasciato in tutto al clero più basso quasi impiego servile, e da gente plebea; spargea nel clero spezialmente nobile uno spirito di terrena grandezza; autorizzava il lusso e le cure secolari, e il mal uso delle ecclesiastiche rendite; e ciò ancora che più monta, gl'interessi del principato erano quasi sempre in contrasto con quei della Chiesa, convenendo al vescovo-principe spesso il promuovere non la concordia, ma la disunione, non la pace, ma la guerra, non la riforma de' disordini, ma la tolleranza, ed anche l'aumento de' medesimi. Lo scialacquamento immenso delle decime e

<sup>(1)</sup> Breve record. etc. e Istor. cit.

di varie regalie della Mensa episcopale di Brescia nacque da vescovi somiglianti, che per istabilire la loro temporale grandezza, le divisero in feudo tra' potenti della città e del territorio, che restarono con ciò costituiti vassalli del vescovo, ed obbligati a portar l'armi a sua difesa (1). I poveri e le chiese rimasero interamente privi della porzione spettante a loro nelle entrate della Chiesa, le quali benchè solite a sopravanzare al mantenimento del pastore, più nemmeno bastavano al mantenimento del principe, il quale trovavasi obbligato a procacciare il mancante colle annate de'benefizi vacanti, co' pesi annui imposti alle chiese, e fin colla vendita delle indulgenze e talora degli ordini de'benefizi (2).

Riuscì funesto ancora allo Stato. Dio che ha istituite le due podestà regia e sacerdotale, le aveva ancora divise. Non era sperabile ch'egli spargesse le sue
larghe benedizioni sopra il governo di chi per umana
cupidità aveva voluto riunirle insieme contra l'ordinazione divina, e per vie si poco legittime. Perciò il governo d'Arimanno fu alla nostra città funesto. Il popolo, che aveva cominciato a bramare di godersela intera, ed a diminuire l'autorità temporale del vescovo,
il vescovo fermo a ritenerla, eccitò dissidi tra il popolo, che abortirono ad una guerra civile, che dopo
avere sparso un fiume di sangue cittadino, e desolate
le nostre fertili campagne, fini alla peggio di lui, che
fu bandito per tre anni lungi cinquanta miglia da'confini Bresciani (3).

<sup>(1)</sup> Breve record, e stor. cit.

<sup>(2)</sup> Brere record. e stor. cit.

<sup>(3)</sup> Breve record. e stor. cit.

L'autorità temporale del vescovo da quel tempo si ridusea a poco, e già si pensava a ridurla a niente (1). Arimanno nel 1116 fi deposto dal vescovato nel Concilio di Roma da Pasquale II. Non si sa il perchè, ma si può senza gran pericolo d'errore pensare, che questo vescovo pieno di spirito mondano, vedendo abbassata da'Bresciani la sua temporale autorità sopra di essi, pensasse di riacquistarla col gettarsi al partito dell'imperatore Arrigo V, che allora preponderava in Italia contra il Papa Pasquale.

Villano suo coadiutore tentò anch' egli invano di rialzare la signoria vescovile al tempo ch' egli reggeva la nostra chiesa in assenza del bandito vescovo Arimanno. Devenuto poscia vescovo, forse fece nuovi
attentati; ma non dovette riuscire con felicità, perchè nel 1132 il pontefice Innocenzio II, venuto a Brescia in persona, lo cacciò dal vescovato; il che dimostra, a creder mio, che anch' egli, come Arimanno,
impaziente di vedersi col solo pastorale senza lo scettro, si buttasse al partito dell' antipapa Auacleto, che
disputava il papato ad Innocenzio, ed avea in Italia il
partito più forte, ed il favore di Corrado re d'Italia.

Al vescovo Villano venne dunque sostituito Maifredo, ch' era già suo coadiutore da undici anni, e fu sospettato che co' suoi uffici presso al papa Innocenzio avesse promosso la deposizione di Villano, come accerta l'abate Biemmi nella sua Continuazione della Storia di Brescia manoscritta; il quale fa ancora osservare, che siccome Arimano avea per coadiutore Villano, e fu deposto nel 1116, e Villano avea per coadiutore Maifredo, e fu parimente deposto nel 1132,

<sup>(1)</sup> Breve record. e stor. cit.

e il loro posto fu immantinente occupato da quei loro coadiutori, si può ben credere, che ciò bastantemente insegnasse a' vescovi che seguirono, a non servirsi più di siffatta coadiutoria, perchè da qui innanzi non veggonsi più nominati questi vescovi coadiutori. Maifredo pertanto con non minore ardenza de' suoi predecessori diedesi a rialzare il prostrato edifizio della temporale Signoria episcopale: e si può credere che a ristabilirla molto contribuisse il papa Innocenzio, che allora trovavasi in Brescia; perchè è assai credibile che Maifredo promettesse al papa un inviolabile attaccamento a lui ed un efficace studio per mantenergli attaccata la città, di che il papa aveva estremo bisogno in quel tempo. Racconta lo stesso abate Biemmi, nella citata continuazione della sua Storia ms. di Brescia, un fatto che ci può dare molto lume tra le tenebre di tanta antichità, e in tanto disperdimento delle antiche carte. Doveva il papa Innocenzio aver deplorata la decadenza della disciplina ecclesiastica della nostra città, la quale aveva avuto l'infortunio d'essere stata governata successivamente da quattro vescovi scismatici, e morti scomunicati, e poi dal vescovo-cardinal Arimanno, e da Villano, che entrambi solleciti solo del temporal principato, non solo non si erano curati di ristabilire la disciplina, ma l'avevano più che mai precipitata colle guerre e discordie che destarono per conservarselo. Quindi non meno in Brescia, che nelle altre città, specialmente di Lombardia, regnava nel clero la simonia e l'incontinenza, cogli altri abusi che ne sono la sequela. É assai verisimile che il papa zelante raccomandasse a Maifredo vescovo-coadintore di procurare vigorosamente la riforma, e che Maifredo, bramoso di salire sulla cattedra episcopale, so ne mostrasse non meno zelante del papa, accusasse Villano d'aver trascurato un aflare si rilevante, e promettesse al papa, che se fosse egli fatto vescovo, radunerebbe un Sinodo diocesano, in cui la riforma sarebbe fatta nelle forme. Di fatti, salito sulla cattedra di Brescia, e dato buon sesto alle cose sue per tutto l' anno seguente 1133, radunò l' anno dipoi il Sinodo, per quanto afferma l' ab. Biemmi, in cui co' voti concordi del clero si vietò la simonia e il concubinato, e si fecero altri utili decreti. Può servir questo di gloria al clero Bresciano, perchè si vede che tutto non era corrotto, anzi la maggior parte di esso detestava gli abusi, e ne procurava l' estirpazione.

L' abate Biemmi ne attribuisce specialmente il merito ai parrochi di campagna, e nominatamente ad Ambrogio parroco di Gardone in Valtrompia, e a Tostando parroco di Vestone in Valsabbia. Ma o questa notizia non deriva da pure fonti,o almeno dee dirsi che Ambrogio fosse parroco della pieve d'Inzino e non di Gardone, perchè Gardone è parrocchia nuova, assai di fresco smembrata dalla pieve d'Inzino. Per altro è certo che nella città il disordine del concubinato pubblico, e portato fino alla sfacciataggine di palliarlo col nome di matrimonio, era familiare, specialmente alla nobiltà di quel tempo. Se i parrochi ancora concorsero nel Sinodo a condannare la simonia e l'incontinenza, può ben presumersi che pensassero trattarsi da Maifredo per cerimonia questo negozio, e che non verrebbe mai dalle parole ai fatti per dare esecuzione ai decreti, poicho non gli tornava a contol'irritare contro di sè le persone potenti di cui abbisognava per mantenersi sul trono.

Ma il popolo bramava ardentemente la tanto necessaria riforma del clero, e perciò i consoli di quel tempo sollecitavano fortemente il vescovo Maifredo a dar esecuzione ai decreti del Sinodo, e costringere i concubinari ad allontanar le concubine, e i simoniaci a rinunziare le sagrilegamente occupate prebende, usando le pene canoniche ove non fruttassero le ammonizioni. Fosse pio zelo del vescovo Maifredo, fosse brama di mantenersi nella protezione del papa Innocenzio, fosse paura di disgustare il popolo, e di perdere non sol la signoria, ma ancora il vescowato, com' era accaduto a' due suoi immediati predecessori, s'arrese alle istanze de'consoli con patto che l'assistessero nel-l'impresa colla forza dell'autorità civile, che stava non men nella loro che nelle sue mani.

Siccome per una parte il cancro del clero era invecchiato, e dall' altra in que' tempi i vescovi non si curavano d' usare, n'è i rimedij dolci della predicazione,
n'è la forza piacevole dell'esempio d' una illibata osservanza dei santi canoni, ma davan di mano subito ai
rimedi acri delle censure e della privazione dei benefizi, come abbiam veduto praticarsi da Arimanno e da
Villano col canonico Morando nel 1110 (1), e forse
nemmeno procedevasi colla debita esattezza dell' ordine e del processo, come in quel caso appunto procedettero senza ordine alcuno que' due prelati; il rimedio non solo fu inutile, ma rovinoso. I cherici dissoluti, ch' esser dovevano i più potenti della città, destarono una fiera sollevazione contra il vescovo e contra i consoli, declamando, con.' è credibile, che il ve-

<sup>(1)</sup> Breve recordationis cit. pag. 99, e Istoria cit. d' Ardiccio degli Aimoni ec. dell' Ab. Biemmi, pag. 466, 467, 468, e 472.

scovo ed i consoli procedessero tirannicamente; che violassero gli usi immemorabilmente tollerati non solo in Brescia, ma in tutta la Lombardia, anzi in tutta la Cristianità; che operassero non per vero zelo della disciplina, poichè il vescovo era salito sulla cattedra per vie poco plausibili, ma questi per farsi merito a Roma a loro costo, e quelli per avvilire e mortificare la nobiltà odiata dal popolo. Pertanto fu loro facile il tirare al lor partito non solo tutti i parenti loro e delle pretese lor mogli, ma ancora i loro vassalli, Armanni e dipendenti, e cacciare a furia dalla città e il vescovo e i consoli, come segui, secondo l' ab. Biemmi, nell'anno susseguente 1135, e rilevasi dal Cronico Bresciano mandato da Bologna, dove a quest' anno si nota: consules primi ejecti sunt (1).

Il papa Innocenzio prese a cuore di ristabilir Maifredo, ed a questo effetto mandò a Brescia suo Legato il cardinal Oberto in via lata, per mezzo del quale ricomposte le cose, fu dalla città spedito a Maifredo il cente Goizene da Mertinengo per ricondurlo alla sua cattedra. Non si sa quali fossero gli articoli di questo accordo; ma sembrami assai verisimile che le difficoltà, incontrate dal vescovo Maifredo nel disgustare i nobili col tentare la riforma, censigliassero a lui

<sup>(1)</sup> Nel Cronico Bresciano inserito dall'Ab. Don Carlo Doneda in fino delle sue Noticie della Zecca e delle Monete di Brescia, a car. 89, si trova scritto: MCXXIX. Consules pravia Briz: e. 2pulsi susti: e l'Ab. Doneda, a car. 96 nell'annot. 8, scrive: Il diseacciamento de due Consoli (Rodato e Persico) il Capriolo Isasepna all'annot 116s. Ancho nel Codex Dipiomaticus Brixiensis ab anno Chr. DCCCXIII alo, Carlo Della Collega de Consoli Brixiensis, Monacho Congreg. Cassimensi, collectus del nostro testo a penna sta scritto: Consules pravia Brixiensi contect sepulsi sunt: ma tanto nello sampato, che elm. see dirisi: Consules primis, e non pravia.

di non più insistere su tal negozio, ma abbandonando i dissoluti, come incurabili, alla propria coscienza, procurarsi per tutte le vie la benevolenza de' grandi col favorire il loro partito. Io penso che verisimilmente si spargessero allora i semi di quelle eterne discordie tra la nobiltà e il popolo di Brescia, che poi lacerarono funestamente la bresciana repubblica, e che il vescovo Maifredo, per istabilirsi nel principato della città, s'abbandonasse fin d' allora al partito de' nobili.

Tanto più acremente dunque il popolo, che bramava la riforma del clero , opponevasi all'autorità temporale del vescovo Maifredo: e si può credere che nell'elezione de' nuovi consoli, nei quali era riposta la somma della pubblica autorità , il popolo si studiasse di sollevare a quel posto quei due soggetti cui vedesse più ardentemente desiderare e il ristabilimento della disciplina, e la perfetta libertà della patria, e che tali appunto fossero i due consoli Ribaldo e Persico , i quali si trovavano consoli nell'anno 1139.

Arnaldo, che ardeva di desiderio di veder riformata la Chicsa di Dio, e ben conosceva quanto fosse contrario allo spirito, alle leggi ed all'utilità della Chiesa questo principato, che il vescovo Maifredo ambiva per mezzi si poco plausibili, e in circostanze nelle quali l'estrema necessità della riforma esigeva un prelato libero da tutte le mondane occupazioni ed interessi per applicarvisi con tutto lo spirito e con tutte le forze, e specialmente che presentasse nella propria persona un modello compiuto dell'osservanza dei santi canoni, disapprovò pubblicamente l' impresa del vescovo, ed animò i consoli a resistervi. Il sentimento d'un uomo già montato in gran credito di dottrina e di pietà, confortò i due consoli nella loro impresa. Essi lo confortarono a vicenda a farsi merito presso a Dio di prendervi parte con calore, e colle sue prediche al popolo tirarlo tutto al buon partito. Arnaldo non fu punto restio. Colle Scritture e coi Canoni alla mano mostrava al popolo che i vescovi, siccome descritti in capo alla milizia di Dio, non debbono impacciarsi nè intrigarsi in faccende secolaresche; che come successori degli Apostoli debbono esserne gl'imitatori, e dire, come dicevano gli Apostoli, a chi gli voglia aggravare di mondane sollecitudini: non è giusto che noi abbandoniamo la parola di Dio per servire alle mense, cioè per procurare al popolo i temporali vantaggi: eleggete tra voi degli uomini capaci di tale uffizio; e noi ci applicheremo con istanza alle funzioni sante ed al ministero della parola divina. Siccome Arnaldo era eloquente, per confessione de' suoi medesimi avversari, ed era in reputazione d'uomo erudito e di santa vita, gran parte del popolo entrò ne'suoi sentimenti, e così il partito dell'opposizione contra il vescovo Maifredo divenne assai potente.

Non istette Maifredo colle mani alla cintola. Seppe stringere a sè più che mai i nobili, così ecclesiastic come secolari, mostrando ad essi, che il vescovado di Brescia era un benefizio destinato ai nobili, e che passando da una in altra famiglia, col tempo ad una ad una le illustrava tutte collo splendore non solamente della mitra episcopale, ma ancora dello scettro; che si toglieva in conseguenza all'ordine nobile quanto t oglievasi al vescovo. Seppe rappresentare, che il vescovo principe della sua città avrebbe sempre favorito i nobili dell' impiego delle cariche della repubblica e

della Chiesa, ed esclusone i plebei : laddove trionfando in questo affare la plebe, nemica naturalmente dei nobili, essi verrebbero villanamente sprezzati e ributtati da tutti gl'impieghi civili ed ecclesiastici. Fece anche apprender loro che la plebe, abbandonata ai consigli d'Arnaldo, uomo di severi costumi e di un zelo indiscreto, avrebbe dimandata ad alta voce la generale riforma di tutto il clero, per lo che una gran parte de' benefiziati sarebbero stati privati de'loro benefizi col pretesto della simonia o dell'incontinenza, e ridotti colle loro famiglie all'obbrobrio ed alla mendicità; e che quei medesimi, che rimanessero in possesso delle loro chiese, verrebbero ridotti a contentarsi d' una porzione assai tenue delle loro rendite assegnate pel loro sostentamento ristretto alla misura assai rigida dell'anticha severità de' canoni. Seppe spargere questa non insussistente apprensione ancora in que' monasteri, nei quali il possesso di regi feudi e di grandi ricchezze, e l'usurpazione delle parrocchie e delle decime, l'eccesso del lusso e della mollezza, l'ingiusta detenzione della gran parte dei loro prodotti dovuti ai poveri, non somministravano poca materia alla riforma da Arnaldo bramata.

Quindi non solo il vercovo e i nobili, così ecclesiastici come secolari, ma tutto il clero, gli abati ed i monaci, si confederarono per far fronte ad Arnaldo ed alla sua fazione, sostenendo al popolo tutto il contrario di ciò che Arnaldo insegnava. Arnaldo, per mostrare al popolo come le voci de' suoi avversarj partivano non da amore della verità e della disciplina, ma da quello dell'interesse loro in grave pregiudizio spirituale e temporale del popolo medesimo, gli mostrò

quanto ingiustamente i cherici ed i monaci riputassero suoi propri i beni delle chiese, per autorizzarsi a spenderne i prodotti in lusso, in golosità ed in usi peggiori, e fino a dilapidarne i fondi che formano il patrimonio de' poveri, quando, come semplici dispensatori, non possono trarne per sè che il necessario onesto sostentamento, e, suppliti col rimanente i bisogni della religione, distribuirne fedelmente l'avanzo a'poverelli. Mostrò la necessità della riforma del clero e de' monaci, rilevando col confronto de' canoni antichi l'orrore e la moltitudine de' moderni abusi ; e mostratane la necessità pur troppo evidente, fece osservare come indarno ella speravasi da vescovi rivestiti dell'autorità regia, ch'essendo i primi a violare in materia gravissima i sacri canoni, o non la tenterebbono mai, o la tenterebbero senza successo, perchè il clero, gli abati ed i monaci lor direbbero: Medice, cura te ipsum; che anzi, come già faceva il vescovo presente, tutti i di lui successori, per conservarsi la signoria ed evitare la propria riforma, sarebbero sempre i capi del partito dell'opposizione alla riforma stessa; e che per questo fine anche solo, era spediente e necessario il non lasciare impadronirsi il vescovo della regia autorità, ma il ritenerla o il ricuperarla per farne uso come di mezzo, in queste circostanze unico ed efficace, posto da Dio in mano del popolo, per salvare la sua Chiesa; che, quando la repubblica possa e voglia far uso di un tal potere da Dio compartitole, la riforma era facile e pronta; perchè bastava incamerare, come dicesi, tutti i beni ecclesiastici, commetterne l'amministrazione a persone secolari da lei deputete a quest'uffizio, che somministrassero a' cherici ed a' monaci

a loro congruo sostentamento e non più, determinato il tenore de' canoni, e distribuissero il rimanente alli altri usi della religione, ed al sollievo de' poveri. Cost rimarrebbe regolato l'uso delle ecclesiastiche rendite, salvati i fondi, corretto il lusso e la golosità, e cost sarebbe tolta la simonia e il concubinato, coll' escludere dalla partecipazione di quelle rendite i simoniaci e i concubinari,

La causa trattata da Arnaldo era troppo plausibile e grata al popolo per non essere da lui con ambe le braccia accolta; ma similmente l'interesse el' abilità del vescovo, del clero, de'monaci e de'nobili, era troppo grande per non farvi un contrasto terribile. Dove le ragioni non valevano, si ricorse all'armi, e la città nostra, nell'anno 1138 e nel seguente 1139, trovossi involta in una agitazione spaventosa.

Il partito degli ecclesiastici era forse per soccombere, se un impensato accidente non faceva cangiar faccia all'affare. Nella primavera di quest' anno 1139, il pontefice Innocenzio II tennè in Roma il gran Concilio di Laterano, a cui furono chiamati tutti i vescovi e gli abati, che vi si raccolsero fino al numero di mille. Vi andò per tanto anche il nostro vescovo Maifredo e i nostri abati. Non poteva loro presentarsi più opportuna occasione per muovere contro di Arnaldo non solamente il papa e tutta la romana Curia, ma tutti i vescovi e gli abati del mondo, egualmente interessati con loro in questa causa comune, e seppellirlo sotto gli anatemi di tutta la Chiesa, raccolta in un general Concilio sì numeroso. Concertarono dunque tra loro Maifredo e gli abati la querela da porgersi al papa, e la presentarono a lui, conceputa ne'termini più energici

ed efficaci. I moderni scrittori sono d'accordo che Arnaldo fosse condannato come eretico in quel Concilio. e che la sua condanna contengasi nel canone XXIII, in cui veggonsi condannate le cresie più mostruose de'Catari e de' Petrobusiani. E se questo fosse, converrebbe di necessità convincere il vescovo Maifredo e gli abati di nera calunnia, perchè la dottrina d'Arnaldo, descrittaci anche vantaggiosamente da Ottone di Frisinga vescovo, e da Guntero monaco, trovasi lontanissima da quegli errori. Ma S. Bernardo ci assicura che Arnaldo vi fu accusato non di ERESIA, ma di SCISMA, bensì poi d'uno SCISMA PESSIMO; e così vedesi, che i nostri scrittori moderni prendono in ciò uno sbaglio visibile, e che perciò nemmeno è vero che il canone XXIII di quel Concilio riguardi Arnaldo, e che vi sia stato condannato di eresie orribili.

Può essere per altro che Maifredo e gli abati, i quali ritornati da quel Concilio a Brescia cacciarono Arnaldo e i due consoli suoi fautori, come eretici, dalla città, avessero tutta la volontà d'accusarlo come eretico al papa ed al Concilio, e che forse la loro accusa tendesse a questo scopo; ma ciò mostrerebbe che il papa non trovò fondamento bastevole per simile accusa, e che fu necessario ristringerla alla sola denunzia di scisma: e più che mai ne risulterebbe, che il canone XXIII non riguarda Arnaldo. Non si sa nemmeno se l'accusa fosse portata anche al Concilio, o se restasse presso al papa solo. Ottone di Frisinga sembra dire che l'accusa fu portata al Concilio, con queste parole: in magno Concilio Romæ, sub Innocentio habito, ab episcopo civitatis illius, virisque religiosis accusatur. Ma S. Bernardo dice solamente: accusatus

est apud dominum papam schismate pessimo. Comunque sia, l'accusa almeno accettata dal papa o dal Concilio non fu d'eresia, ma solo di scisma. Lo scisma poi, per attestato d'Ottone, consisteva nella dottrina insegnata da Arnaldo, ed espostaci da Ottone nel medesimo luogo. Questo fu considerato per uno scisma PESSIMO, in quanto che Arnaldo non solo non concedeva agli ecclesiastici la superiorità da loro pretesa sopra il temporale de'principi, ma accordava a' principi una piena autorità sopra i beni ecclesiastici per regolarne l'uso a tenore de'canoni. San Bernardo dice che Roma EBBE ORRORE di questa dottrina d'Arnaldo, e d'Arnaldo medesimo che l'insegnava (1). La cosa era naturale. Essa dottrina tendeva a rovinare i fondamenti della grandezza di quella corte, che consistevano nella dottrina contraria, la quale constituisce il PAPA SIGNOR TEMPORALE DI TUTTO IL MONDO. Anche il restante della dottrina d'Arnaldo dovea mettere in apprensione quella corte, la quale non trovava minore ostacolo al suo principato ne'suoi Romani, di quel che trovasse ne'nostri Bresciani il vescovo Maifredo. È perciò notabile, che S. Bernardo non attribuisce questo orrore al CONCILIO, ma a ROMA sola. Pare, che se tutto il Concilio avessene mostrato un orror simile, S. Bernardo avrebbe detto non ROMA, ma ORBIS EXHORRUIT.

Dunque Maifredo vescovo e gli abati rimasero delusi della speranza che avevano di far dichiarare ERE-TICO Arnaldo dal papa e dal Concilio , il che sarebbe stato di grand' uso a loro per cacciarlo da Brescia coi suoi fautori , e trionfar della nemica fazione. Per non

<sup>(1)</sup> S. Bernardo , ep. 196 , ad Guidonem Legatum.

ritornar nondimeno a Brescia colle mani vuote, eglino implorarono dal papa un decreto di bando contro di lui. Pare che Ottone di Frisinga dica che non ottennero nemmen questo, ma solo un ordine che INTIMAS-SE SILENZIO ad Arnaldo (1). Fece nondimeno questo ordine lo stesso effetto. Il vescovo Maifredo, a cui era intimato l'ordine d' imporre silenzio ad Arnaldo, non fu tardo ad eseguirlo tosto che fu ritornato a Brescia. Radunato, come può credersi, il clero, i nobili ed i monaci, pubblicò l'ordine ricevuto dal papa, esagerò l'orrore con cui la dottrina d'Arnaldo era stata sentita in Roma, procurò di mostrarne l'affinità colla dottrina de' Catari, condannata nel canone XXIII di quel Concilio, ordinò che in tutte le chiese fosse proclamato per eretico, o almen gravemente sospetto d'eresia; e che si eccitassero i fedeli a liberar per sempre la città da questo veleno, discacciandolo coi suoi fautori.

Il popolo, naturalmente religioso, ignorante e volubile, abbandonò in gran parte il partito d'Arnaldo. In nobili presero l'ascendente sopra una fazione così indebolita, e presero l'armi, cacciarono dalla città come ERETICI ed IPOCRITI, Ribaldo e Persico, i due consoli primari, con tutti i loro aderenti. Arnaldo fuggi da Brescia, e non tenendosi in alcun luogo d' Italia sicuro, passò in Zurigo negli Svizzeri. Questo pare che voglia esprimere S. Bernardo scrivendo, che fu cacciato dal natio suolo, e che fu costretto a promettere di non più ritornare in patria, se non con licenza del

<sup>(1)</sup> Romanus ergo Ponlifez ne perniciouum dogma ad plures seperet, IMPONENDUM VIRO SILENTIUM decernii, SICQUE FACTUM EST. Ha homo ille de Halia fugiens ad Translepina se contuiti, ibique in oppido Alemannier Turego officium decloris assumens perniciouem dogma adiquost dichus seminacii.

papa, e che il vigore apostolico ha sforzato l'uomo nativo d'Italia a passar l'Alpi, e non gli permette di rimpatriare (1). Di qui si vede che il vescovo Maifredo, ragguagliò il papa d' aver seguito l'ordine suo, intimando silenzio ad Arnaldo; d'averlo trovato ben lontano dal prestarvi la debita ubbidienza, e di averlo perciò cacciato dalla città coll'aiuto de'nobili attaccati al partito della Curia romana, e che lo pregò di confermare il fatto e di proibire per sempre a lui il ritorno in Italia: il papa approvò la cacciata; e quanto al ritorno, operò per mezzo de'suoi nunzi in quelle parti, che promettesse di non ritornare, se non con licenza di Sua Beatitudine.

È però da osservare, in tutto questo negozio, che nulla seguì d'onde legittimamente venga pregiudicato alla di lui fama. La querela contro di Arnaldo portata al papa, e se vuolsi anche al Concilio, non aveva altro fondamento che il vescovo e gli abati, ch'erano insieme accusatori , testimonj e parte ; Arnaldo non era presente a difendersi nè fu citato alla difesa. Il decreto dunque del papa è privo della debita legalità. Non fu meno irregolare l'esecuzione del decreto. Esso non portava se non l' intimazione del silenzio, eseguita la quale, ove non sortisse l'effetto, richiedevasi un nuovo decreto per passare ad una espulsione violenta, e quest'ordine fu trascurato. L'accusa non era stata d'eresia, ma solo di scisma, e il vescovo cacciò Arnaldo, e i due consoli primarj , Ribaldo e Persico , non come scismatici, ma come eretici ed ipocriti. Così lo racconta il Malvezzi nel suo Cronico, al cap. 34 nel tom. XIV , Scriptor. Rerum Italicarum , del Muratori , con

<sup>(1)</sup> S. Bernardo , epist. 189. n. 2 , e epist. 195. n. 5.

queste parole: Duo consules hæretici a consulatu Brixia depositi.... Rebaldus et Persicus viri HYPOCRI-TÆ et HÆRETICI, qui eo anno consulatum regebant, a militibus CATHOLICIS a Brixiana civitate cum suis sequacibus expulsi sunt. Ognuno sa poi che nel linguaggio di quell'età, con quel vocabolo militibus vengono indicati i nobili, con poco onore della nostra città, quasi che tutto il cattolicismo di essa fosse ridotto ne' soli nobili.

San Bernardo e Guntero ci raccontano che Arnaldo colle sue prediche pose in rivolta contra il clero non solamente Brescia, ma ancora altre città (1).Non solo io non so determinare che città queste fossero, ma nemmeno in qual tempo ciò succedesse. Bisogna però che ciò sia avvenuto prima del Concilio di Sens.Gli affari ivi trattati e il suo ritiro da quel regno e il suo viaggio e stabilimento a Zurigo lasciano poco spazio di tempo per collocarvi queste rivolte. Parmi probabile che ciò seguisse l'anno antecedente, in tempo che per la celebrazione del Concilio di Laterano i vescovi delle vicine città Lombarde trovavansi dalle loro sedi lontani. Benchè quel Concilio fosse di breve durata, poichè incominciò al principio d'aprile, e terminò verso la fine del mese, tuttavia tra l'andata e il ritorno de' vescovi scorre spazio bastevole, perchè Arnaldo o invitatovi dai capi delle fazioni, che per tutto regnavano non meno che in Brescia, o di spontaneo moto facesse delle scorrerie per le città Lombarde per promovervi col fatto quella riforma del clero, che nel Concilio di Roma o non sarebbesi promossa, o lo sa-

<sup>(1)</sup> S. Bernardo, ep. 195. n. 2. e Guntero , lib. cit.

rebbe senza frutto, come mostravalo l'esperienza di tanti precedenti Concilj. Può essere ancora che in quest' anno medesimo, dopo che fu cacciato da Brescia, si ricoverasse in altre città vicine, prima di uscire d'Italia, e non potendo frenare il suo zelo, vi destasse i medesimi tumulti, finchè passando di una in altra città, e non vedendosi in Italia sicuro, si risolvesse in fine a passar l'Alpi.

Ottone e Guntero raccontano ch' ei ritirossi a Zurigo,città degli Svizzeri,e che qui pure, assunto il carico di predicatore, vi sparse per qualche tempo la sua dottrina. Guntero ci assicura che in breve la infettò tutta del suo errore sì fattamente, che ancora al suo tempo i figliuoli conservavano il gusto della dottrina assaporata da'padri loro. Ciò nondimeno sembra difficile a conciliare con ciò che ne scrive l' anno seguente San Bernardo al vescovo di Costanza, alla cui diocesi è appartenente Zurigo. Non sembra credibile che una si gran commozione del popolo di Zuringo restasse ignota per tutto quell'anno al suo vescovo; eppure noi leggiamo in quella lettera, che il Santo Abate ne scrive a lui come di una persona incognita al medesimo, e non gli espone i mali già fatti da Arnaldo in quella città, ma il pericolo che ve gli facesse. Inclino dunque a credere che Arnaldo non andasse dirittamente a Zurigo, quando si parti d'Italia, ma per allora si ricoverasse altrove, e vi si annidasse poi l'anno seguente, quando ritirar si dovette di Francia, con che facilmente possono conciliarsi Ottone, Guntero e San Bernardo. Ciò che insegnasse in Zurigo, e con qual successo, indarno si cercherebbe, non trovandosi scritto. Comunque sia, l'anno seguente 1140 Arnaldo andò in Francia, chiamatovi dal suo maestro Pietro Abailardo, Questi doveva presentarsi al Concilio di Sens per difendervi la sua dottrina, accusata d'eretica da Guglielmo abate di S. Teodorico, e per suo mezzo da Goffredo vescovo di Chartres e da S. Bernardo, Temeva l'Abailardo sopra tutto la dottrina , l'acume, il credito di San Bernardo, Perciò chiamò in sua difesa da tutte le parti i suoi scolari più abili, e tra gli altri anche il nostro Arnaldo. Questi vi andò, e comparve al Concilio col suo maestro e con una moltitudine de'discepoli di lui. Fu questa una prova solenne della sua abilità nelle dispute teologiche; poichè in tanta turba di discepoli di Abailardo, niuno eguagliò nemmen da lungi il suo coraggio, la sua eloquenza e la sua dialettica. Degli altri discepoli nessuno è nominato, e tutti rimangonsi nell'oblivione : non è così d'Arnaldo . il quale, come l'armigero del nuovo Golia, chè così chiama San Bernardo l'Abailardo , difendeva , siccome egli racconta, tutte le Proposizioni di lui, con lui e più di lui (1).

Cattivo esito ebbe per l' Abailardo la sua causa in quel Concilio. I vescovi e gli altri ecclesiastici mostravano apertamente d'essere per condannarlo; ond'egli, affine di prevenire la sua condanna , appellò da quel Concilio alla Santa Sede , sperando fortuna maggiore in Roma , dove aveva cardinali e prelati stati suoi discepoli. Giovò questo a lui per impedire che nella sentenza del Sinodo fosse proscritto il suo nome, na non impedi che fosse dannata la sua dottrina contenuta in diciannove Proposizioni estratte da' suoi libri. I Padri

<sup>&#</sup>x27;(1) S. Bernardo nell'epistole citate.

giudicarono spediente il condannarle non ostante l'appellazione, per impedire il progresso che potea fare la sua dottrina.

Ouesto gettò anche Arnaldo in nuovi travagli . San Bernardo, che aveva già di lui pessime impressioni sul racconto a lui fatto dagli ecclesiastici di quanto egli aveva operato in Italia, per cui già lo tenea per un pessimo scismatico, vedendo ora l'ardore con cui difendeva i capitoli del suo maestro, ch'egli considerava per eretici, lo giudicò anche eretico. E come il suo zelo era grande, qual esser suole ne' Santi, scrisse al papa Innocenzio con tutta la forza, non solamente contro l'Abailardo autore di quella dottrina, ma ancor contra Arnaldo suo difensore nel Concilio. Le due lettere 189 e 330, quando i Padri nelle loro Lettere Sinodiche 190 e 337 non l'avevano tocco nè punto nè poco: e laddove i medesimi Padri circa il rimedio da apprestarsi alle insorte novità si rimettevano alla prudenza del papa, e nella lettera 190 e nella 337, dettata dallo stesso San Bernardo, supplicavano solamente che fosse da lui approvata la condanna che il Sinodo aveva fatto delle proposizioni dell'Abailardo, e fosse proposta la giusta pena a chiunque ostinatamente la difendesse, e lo consigliavano ad imporre silenzio ad Abailardo, vietandogli la scuola e il pubblicar libri, ed a proibire i suoi libri già scritti : lo zelo del Santo Abate passò oltre a consigliare al papa di far imprigionare ed Abailardo ed Arnaldo.

Il papa condiscese in tutto a S. Bernardo, e spedi ai 15 di luglio una lettera breve, ma fulminante, a' due arcivescovi di Reims e di Sens ed a San Bernardo, con cui ordinava che Abailardo e Arnaldo fossero rinchia: si, separati l'un dall'altro in luoghi religiosi, dove fosse creduto meglio, e fossero abbruciati i libri contenenti la dannata dottrina (1).

San Bernardo non fu negligente nel pubblicare la lettera pontificia al Colloquio di Parigi, come aveva ordinato il papa, e nel sollecitarne l'esecuzione. Volarono subito, dice Bernardo di Poitiers, le copie di quell'apostolica lettera per la Chiesa di Francia (2). Ma, come se ne lamenta San Bernardo (3), il suo zelo non fu secondato, e non si trovò in Francia chi facesse questo bene d'imprigionare nè Abailardo nè Arnaldo. Tutto al contrario, sì l'uno che l'altro trovarono benigno ricovero presso a persone di qualità grande e di gran senno. L'Abailardo venne ricoverato dal Venerabile Pietro abate di Clugnì nel suo monistero, e lo riconciliò ben presto e col papa Innocenzio e con San Bernardo medesimo, il quale, in una pacifica conferenza dal Venerabile Pietro concertata tra l'Abailardo e lui in presenza dell' Abate di Cistercio, lo ritrovò d' animo cattolicissimo, e udì spiegarsi la maggior parte delle sue Proposizioni in cattolico senso, e le altre, che nol soffrivano, rigettar con prontezza e con piena sommissione al giudizio della Chiesa. Era allo-

<sup>(1)</sup> Nota ad epist. 187 et seqq. di S. Bernardo. Da ciò argomenta il Fuesting, che anche Arnaldo avesse scritic qualche libro ael prosito. Ma credo che s'inganni. Il papa ordina di abbruciare libros erroris corum, non libros corum. Il libri, d'onde s'erano estratti gill errori condannati in quel Concilio, erano tutti di Pietro Abrilardo, non di Arnaldo, ne Arnaldo avea potuto dopo il Concilio scrivere alcun libro prima della lettera scritta da San Bernardo al papa, per cui esso papa spedi quell'ordine.

<sup>(2)</sup> Natale Alessandro , Dissert. 7. in sac. XI et XII, art. 9.

<sup>(3)</sup> Epist. 193, n. 2. ove scrive : Non fuit, qui faceret bonum,

ra l'Abailardo in età di sessantun anno, e visse due altri anni sotto l'ubbidienza del Ven. abate Pietro con somma edificazione, ornato dopo la sua morte di magnifici elogi di pietà e di dottrina dallo stesso Venerabile Abate.

Quanto ad Arnaldo, essendo egli forestiero e senza appoggi in Francia, dovette partirsene e ritirarsi altrove: onde San Bernardo scrive che ne fu cacciato (1). San Bernardo tenne per certo che si fosse ritirato nella diocesi di Costanza, com'ei ne scrive a quel vescovo: e fu per avventura allora ch'egli annidossi per la prima volta in Zurigo. Perciò lo zelo del santo Abate lo spinse a scriverne con molta forza a quel prelato, perchè di là lo cacciasse sollecitamente, o piuttosto lo imprigionasse, come aveva comandato il papa. Sembra ancora che la casa, ove si era stabilito, fosse quella del cardinale Guido da Castello, legato apostolico, chè anche a quel cardinale scrive San Bernardo la lettera seguente allo stesso fine : ed è una forte conghiettura di ciò il sapere che il cardinale Guido era stato discepolo di Abailardo, e perciò condiscepolo di Arnaldo. Doveva dunque il cardinal Guido essere allora Legato in Germania, a cui apparteneva allora l'Elvezia, e non in Francia, come ha pensato un dottissimo Scrittor moderno (2); perchè San Bernardo scrive al cardinale che Arnaldo era già stato cacciato di Francia. É vero che non asserisce di certo che Arnaldo si ritrovasse in casa sua, ma si può pensare che il Santo Abate prendesse questa dilicata maniera

<sup>(1)</sup> S. Bernardo, epist. 195. n. 1, et epist. 196. n. 1.

<sup>(2)</sup> Monsignor Stefano Borgia, nelle sue Memorie di Benevento, seguendo i moderni scrittori.

di scrivere, come si usa colle persone grandi, perchè la sua esortazione non prendesse un'aria di riprensione, e producesse contrario effetto.

Cosa ottenesse il sant'uomo con queste lettere, non è noto. È assai probabile che non ottenesse niente di più di quello che avesse ottenuto la lettera del papa Innocenzio. Di Arnaldo non si legge più una sillaba da quest' anno 1140 sino al 1145, in cui passò a Roma; il che dimostra che per questi cinque anni egli rimase in quiete. E parmi verisimile che il cardinale Guido, il quale ben conosceva Arnaldo, stato suo congiscepolo, non men di quello che il Venerab. Pietro abate di Clugnì conoscesse l'Abailardo, gli prestasse gli stessi amorevoli uffici, e persuaso del cattolico di lui cuore, lo inducesse colle buone a disapprovare tutti quegli articoli del suo maestro, che aveva disapprovati lo stesso Abailardo, e tutti i cattivi sensi che davansi a quelle proposizioni, e che ciò fatto, impetrasse a lui dal papa Innocenzio quella quiete, che il Ven. Pietro aveva impetrato all'Abailardo (1). Niente poi era più facile, che indurre Arnaldo a ritrattare gli errori del suo maestro. Arnaldo non era l'autore di quegli articoli, e dovea senza dubbio avere assai minor difficoltà a ritrattarli, di quel che ne avesse

<sup>(1)</sup> Tutto concorre a render ciò credibile. Il cardinale Guido era stato suo condiscepole, come si è detuo, e perció de supporsi molto di lui amorcrole. Absilardo, stato maestro del cardinale, e inverisimile che non raccomandasse a quel cardinale primo suo discepolo quesc'altro discepolo tanto di lui benemento, e per sua cuasa cosi diggraziato: lo stesso venerabile Pietro, come si e nosto di sopra, era amicissimo del cardinal medesimo, e de inversimini e che alle istanza dell'Absilardo non appoggiasse colle sue le raccomandazioni di lui.

l'Abailardo. Non gli aveva Arnaldo difesi che in qualità d'avvocato del suo maestro al tribunale del Concilio di Sens: e si sa che gli avvocati sostengono con calore nell'atto della causa ciò che eglino medesimi dipoi confessano non essere gran fatto sussistente : e lo stesso amore e concetto del suo maestro, che lo aveva invitato e indotto a difenderlo nel Concilio, dovevalo indurre ad imitarlo nella rassegnazione al parer de'più saggi. Ma ciò che più d'ogni altra cosa rendeva il negozio di piena riuscita si è, che le proposizioni dell' Abailardo non erano appunto del genio di Arnaldo. Assai diversi erano i loro temperamenti. Il genio dell' Abailardo era dialettico e sottile, portato per le quistioni specolative, ch'erano della moda del suo tempo, di poca o nessuna utilità alla pratica, e sovente poco intelligibili agli stessi disputanti. La sua profana letteratura lo faceva gustare delle sentenze de' filosofi più ancora che della dottrina de'padri, come gli rimprovera S. Bernardo, e parlare col linguaggio de' Gentili più tosto che con quello della Tradizione. Arnaldo tutto al contrario aveva sortito un'indole solida e maschia, che lo portava al massiccio, all'utile ed al pratico: il suo zelo per la disciplina della Chiesa lo faceva ardere e avvampare di desiderio di rialzarla dalla prostrazione miserabile in cui giaceva, e il suo studio per questo era quello del Vangelo, delle Anostoliche Lettere, de'Canoni e de'Padri : e l' impegno che avea preso per un oggetto di tanta importanza, e le persecuzioni che soffriva per la causa di Dio, accendevano a più doppj il suo fervore. Nulla dunque era più facile che far mettere in dimenticanza i sottili articoli del suo maestro Abailardo, e l'accidentaria difesa, che solo per favorire il maestro ne aveva intrapresa al Concilio di Sens.

Sia come si voglia, non rimane memoria alcuna che Arnaldo avesse più per conto della dottrina dell'Abailardo travaglio o molestia di sorte. S. Bernardo stesso, che pur sopravvisse tredici anni a quella controversia, essendo morto nell'anno 1153 a' 20 d'agosto, non lo nomina mai più, benchè il S. Abate avesse sì frequenti occasioni di parlarne in tante lettere scritte dipoi a'papi successori d'Innocenzio, e massimamente al suo Eugenio III ed ai cardinali e prelati della Chiesa Romana, ed Arnaldo, fissatosi in Roma dal 1145 fino al 1155 in cui morì, ne desse sì strepitose occasioni. Una volta sola lo nomina nella lettera 298 al papa Eugenio l'anno 1151, sei anni dopo che Eugenio era travagliato da Arnaldo per conto della temporale signoria; e in una circostanza tale, in cui doveva, se creduto l'avesse eretico, aguzzare più che mai la sua penna: tutto al contrario lo giudica vie men colpevole assai di Frate Niccolò suo segretario, della infedeltà di cui nell'uffizio di segretario, e d'alcuni altri morali difetti, si duole col papa.

Godette dunque Arnaldo perfetta quiete dall' anno 1140 fino al 1143, e sotto il pontificato d' Innocenzio II, che morì a'21 di settembre del 1143, e ne' brevi pontificati di Celestino II, che'era stato il cardinale Guido da Castello, suo amico e protettore, morto a' 9 di marzo del 1144, e di Lucio II, che morì a' 13 febbrajo del 1145. Non si sa nè che si facesse, nè dove dimorasse in questo tempo. Sembra credibile che abbia potuto, volendo, ritornare in Italia, o dopo la sua riconciliazione col papa Innocenzio, o almeno nel pontifi-

cato di Celestino suo amorevole. Ma sembra altresi verisimile, che non abbia voluto ritornare a Brescia sua patria, dove Maifredo suo nemico era ancora vescovo e principe, e d'onde erano sbanditi tutti i suoi partigiani, e la fazione nemica era dominante e piena d'odio antico. Nel Cronico Bresciano pubblicato dall'ab. Carlo Doneda (1) all' anno 1145 sta scritto : Ribaldus et Persicus capti a militibus Brix.; ed all' anno 1153: Manfredus Episcopus (si supplisca) obiit. Castrum Montis Rotundi destructum, ubi Arnaldus suspensus fuit. Il chiarissimo sig. arciprete dottor D. Baldassarre Zamboni in una lettera ad un suo amico, del primo d'agosto del 1784, dice che gli pare d'aver letto sugli Storici Bresciani, che i fuorusciti si fossero ritirati in Monte Rotondo (Castello del Bresciano ). Il Caprioli citato dal sig. ab. Doneda nella annot, 10 al detto Cronico, dice che la Rocca fu distrutta, perchè la guarnigione attendeva alla ruba. Ciò non contraddice al detto di sopra, perchè i fuorusciti non potevano vivere altrimenti, non essendo liberi nè all'agricoltura, nè al commercio. Da ciò si vede che il vescovo Maifredo perseverò nella signoria e nella persecuzione contra la fazione contraria sino alla morte, accaduta appunto in quest'anno 1155, e che l'anno 1145 fu fatale alla fazione d' Arnaldo per la presa fatta dei due consoli primari Ribaldo e Persico suoi fautori.

Morto Lucio II sommo Pontefice d'un colpo di sasso lanciatogli contra da' Romani, mentr' egli con una

<sup>(1)</sup> Il detto Cronico Bresciano si legge stampato dietro alle Noticie della Zecca, e delle Monete di Drescia, Dissertazione di un Cittadino Bresciano, con una picciola latina Cronica della stessa città nel fine. In Brescia, dalle stampe di Gian-Maria Rizzardi 1735. In-S. 02.90 e 98.

banda d'armati volle assalirgli in Campidoglio, ove trovavansi raccolti per deliberare dell'elezione di Giordano in patrizio, o sia Capo del Senato Romano, fu due giorni di poi, cioè a' 27 di febbraio, da' cardinali eletto papa Eugenio III, allora abate di S. Anastasio ed allievo di S. Bernardo. Già da lungo tempo erasi in Roma formata una fazione di repubblicisti, non meno che nelle città Lombarde e toscane, la quale contenta di confessare l'alto dominio dell'imperatore sopra Roma, non s'acquietava di riconoscere il papa per suo signor temporale, e molto meno per suo assoluto sovrano, come i papi pretendevano. Per questo, oltre i consoli avevano ristabilito il Senato, di cui si veggono, come osserva il Muratori, chiari vestigi fin da' tempi di Carlomagno, e ch' era poi stato dai papi abbattuto: aveano inoltre creato ultimamente un Patrizio, o sia Capo di questo Senato, e per la rotta data al papa Lucio, e la sua morte indi seguita, vedevansi in una chiara superiorità di forze. Anche in tempo del papa Lucio aveano già atterrate molte case fortificate e torri da guerra de' cardinali e de'nobili del contrario partito, ed alcune altre riserbate ad uso proprio, e cacciati di città vari personaggi di quella fazione; di che ne scrissero a Corrado re de' Romani, professando d' averlo fatto in suo servigio contra i ribelli di Sua Maestà, e spezialmente contro del papa Lucio, del quale scoprono al re Corrado la lega fatta contro di Corrado stesso col re di Sicilia, e implorando la sua assistenza.

Vedendo adunque eletto da' cardinali claudestinamente, senza il consenso del clero e del popolo, nè l'assenso del re, il papa Eugenio, gli fecero intendere che avrebbero fatta annullare la sua elezione, se non confermava il Senato stabilito e l'elezione del Patrizio, e non rinunziava al temporale governo di Roma. Eugenio III, ben lontano dal contentarli, usci di Roma di notte con alcuni cardinali, e ritirossi con loro in Monticello: e il giorno seguente con tutti i cardinali si trasferì a Farfa, dove il di seguente 18 febbrajo fu consacrato. Essendosi poi condotto nelle piazze forti dello Stato Romano, diede principio a far la guerra contra i Romani suoi spirituali figliuoli, che lo volevano pastore, non principe, affine di sostenere il suo temporal principato: la qual guerra durò per tutto il tempo del suo pontificato, che fu di otto anni e quattro mesi, e continuò poi sotto alcuni ancora de' suoi successori.

Arnaldo sul principio del pontificato d' Eugenio si condusse a Roma per caldeggiare la fazione de'Romani che contrastavano al papa la temporale signoria. Ed è probabile che vi fosse chiamato da alcuno dei Romani stessi, affinchè colla sua eloquenza, colla sua dottrina e col credito della sua vita esemplare, ben diversa da quella di alcuni cardinali e prelati di quella corte, tirasse tutto il popolo al loro partito; poichè è certo che ciò tornava molto in acconcio de' fatti loro, e che Arnaldo aveva in Roma non pochi conosciuti, che erano stati con lui discepoli di Pietro Abailardo in Francia. Egli è probabile ancora che vi fosse trasportato dal proprio zelo; perchè considerando egli per una corruttela capitale della disciplina il volersi i vescovi intricare nelle cure secolari del principato, e massimamente il volersi in esso mantenere a dispetto de' popoli, che formavano il loro gregge, e

con la guerra, sterminio e spargimento del sangue loro, dovea nuturalmente desiderare di veder guarita la Chiesa da questa piaga mortale nel Capo di essa, da cui si diffonde, e coll'esempio e colla dottrina e coll'autorità, il male per tutto il corpo; ed esser lieto che le circostanze presenti di Roma ne presentassero a lui una occasione, che lo lusingava della guarigione intiera.

Vi si trasferì dunque, e colle sue prediche accrebbe di molto il partito repubblicano. Vi insegnava apertamente, che conveniva riconoscere tutta la spirituale autorità del papa: ch' egli era il primo pastore della Cristianità, e il giudice delle cause ecclesiastiche; ma che tutta la sua autorità ristringevasi all' uffizio di pastor della Chiesa; che la cura di tutte le Chiese del mondo ben lo forniva di tante sollecitudini ( massimamente in tempo, in cui essendo cresciuti smisuratamente gli abusi, v'era tanto da travagliare per isvellere e distruggere, disperdere e dissipare le pessime usanze, ed edificare e piantare di nuovo l'osservanza salutare de' santi canoni ), che il papa ben poteva contentarsene, senza addossarsi ancora il peso del governo temporale e terreno, di cui l'alta ispezione doveva rilasciare con gioia al re ed imperator de' Romani suo sovrano, e l' immediata amministrazione al senato ed al popolo romano, che non solamente se ne incaricavano senza contrasto, ma lo esigevano coll'armi alla mano. Esortava pertanto il senato ed il popolo a rimaner saldi nella loro impresa, ed a sostener qualunque travaglio in una causa, che riguardava non solo i loro temporali vantaggi, ma il servizio di Dio e il bene della Chiesa, non pur di Roma, ma di tutta la cristianità. A tal fine gli confortava non solo a tener saldo il senato, ma a rimettere in piedi tutte le antiche costumanze della romana repubblica, l'ordine equestre ed il plebeo, il Campidoglio e le antiche leggi.

Ottone di Frisinga e Guntero lo aggravano d'aver indotto il popolo di Roma e ad abbatter gli splendidi palagi de' cardinali e de'nobili di Roma , e ad offendere le loro persone; ma in ciò lo aggravano indebitamente; perchè tutto ciò avvenne a' tempi di papa Lucio, prima che Arnaldo andasse a Roma: e i Romani scrivono, nella lettera al re Corrado, d'averlo fatto fin d'allora: ed oltre a ciò quelle case erano ridotte a maniera di fortezze e ad uso di guerra; onde la ragion della guerra voleva che si espugnassero le fortezze nemiche, e si offendessero le persone che le difendevano.

Gli venne ancora attribuito, nella lettera del clero romano al papa Eugenio allora dimorante in Brescia. e in quella dello stesso clero ad Adriano IV allora dimorante in Benevento, che avesse sottratto parte del clero e del popolo all' ubbidienza dovuta agli arcipreti-cardinali delle Chiese Matrici, e vi si colorisce tutto ciò della nera tinta di scisma. Nulla di più ingiusto e di più frivolo. Quando Adriano scrisse la lettera di risposta da Benevento al clero di Roma, Arnaldo era già morto, perchè quel papa non passò a Benevento se non dopo avere spuntata la morte di Arnaldo; e perciò qualunque cosa fosse quello scisma, Arnaldo non ne era l'autore. Questo scisma in sostanza non era altro, se non che il clero ed il popolo di qualunque delle Chiese filiali ricusava di andare, giusta i! consueto, alle funzioni della Chiesa Matrice: cosa che

noi veggiamo oggidì andata in disuso non per altro, che per la continua natural ripugnanza che hanno sempre avuto i popoli di andarvi, non istigati da altrettanti Arnaldi . ma ritenuti da naturale spirito di indipendenza, dall'abborrimento dell'incomodo di condursi ad una chiesa lontana, e da particolari disgusti o litigi col piovano della Matrice. In una città poi cotanto divisa da contrarie fazioni, quanto in quel tempo era Roma, nulla era più naturale di quel che il clero e il popolo d'una fazione vedesse di mal occhio l'arciprete-cardinale, che fosse dichiarato per la fazion contraria ; e perciò essendo usato a fare le sue funzioni d'ordinario nella propria Chiesa filiale, ricusasse d'andare nei consueti giorni alla Chiesa Matrice. È ben certo che Arnaldo non attaccava punto gli spirituali diritti delle chiese, anzi non per altro attentava alla temporale signoria degli ecclesiastici, se non perchè eglino fossero più attenti alle spirituali incumbenze: e perciò queste novità non pure non erano secondo, ma erano contra le sue intenzioni.

Arnaldo rimase in Roma per tutto il tempo del papa Eugenio, il quale al contrario potè pochissimo tempo dimorare in Roma, e sol verso il fine della sua vita vi si stabilì, dopo aver coi Romani fatto un accordo, per cui lasciava sussistere il senato. Sebbene conservò il pensier d'abolirlo, ed a questo oggetto si pose con tanto studio ad accarezzare il popolo con limosine e benefizì, che per attestato di Romoaldo Salernitano, se la morte nol rapiva intempestivamente a' suoi disegni, avrebbe spuntato col favor del popolo stesso di spogliar della loro dignità i senatori. Morì Eugenio III a' 7 di luglio del 1153, a cui dopo due giorni fu sostituito Anastasio IV, che morì a' 2 di decembre dell'anno stesso 1153, e nel di seguente gli fu sostituito Adriano IV.

Adriano, non men desideroso che Eugenio di ricuperare e sostenere la sua sovranità, pensò di giungervi col togliere da Roma ed anche dal mondo la persona di Arnaldo, che fomentava la fazione a sè contraria. Lo scomunicò dunque, e lo bandì; ma nè il bando gli fruttò punto, perchè Arnaldo protetto dal senato e da diversi potenti prosegui a rimanere ivi fermo, e sostenere la sua dottrina; nè la scomunica, perch'egli la dichiarava illegittima ed invalida. Avvenne che il cardinale di Santa Pudenziana, che doveva essere de' più mal veduti dal popolo pel suo attaccamento alla fazione pontificia, andando a palazzo, fu insultato da uno de' Romani e ferito a morte. Il pana Adriano colse con pronta avvedutezza questo accidente per venire a capo de' suoi desiderj; percio pose in interdetto tutta la città, finchè non fosse cacciato Arnaldo, come incentore del popolo e cagione di questi disordini. Era imminente la Settimana Santa, e il popolo bramava ardentemente d'aver le chiese aperte per celebrarvi i consueti solenni uffizj : il clero sollecitava il popolo a dimandar che fosse levato l'interdetto, ed a promettere perciò di cacciare Arnaldo; e ne fu cacciato.

Mentre egli cercava altrove ricovero, un cardinale lo fece inseguire dalle sue genti, che lo arrestarono; e già il conducevano a Roma per consegnarlo nelle mani del prefetto della città, che doveva farlo morire. Ma saputasi la 'cosa a tempo da certi conti della Campania suoi amici e che lo riputavano per Santo, essi il rapirono a forza dalle mani de'suoi nemici, e lo pose-

ro in uno de'loro castelli, senza lasciar penetrare a niuno in quale di essi lo avessero posto (1).

Intanto l'imperator Federigo I trovavasi in Italia di viaggio a Roma per prendervi, secondo il costume di que'tempi, la corona imperiale. La corte Romana avea già molto innanzi stipulati de' vantaggiosi trattati con Federigo: il che fu cagione che egli ributtò bruscamente l'ambasciata che i Romani inviarono prima ch' ei si avvicinasse a Roma, ed al contrario accogliesse onorevolmente i tre cardinali che gli aveva spediti incontro il papa Adriano, ed accordasse loro tutte le dimande propostegli. Tra le altre c'era questa, che Federigo desse nelle mani del papa la persona d' Arnaldo. Federigo a tal fine fece imprigionare dalle sue genti uno di que' conti che favorivano Arnaldo, nè lo volle rimettere in libertà sin ch' ei non glielo consegnasse. Così Arnaldo fu tratto dal castello ove stava nascosto; fu consegnato nelle mani dei cardinali, e da questi rimesso al prefetto di Roma che lo fece impiccare , abbruciare infilzato in uno spiedo il suo cadavere, e spargere le sue ceneri nel Tevere, perchè il popolo non lo venerasse qual Santo (2). Ciò avvenne l' anno

<sup>(1)</sup> V. 11 Platina nelle Vite de Papi, a car. 391. edit. di Venezia 1685. in-5. e Odorico Rinaldi nel Tom. II degli Annali Eccles. a car. 738. (1) Fu ii nostro Arnaldo assai ben diverso da quel Sacerdote, che ra capitalo a Breccia dalle parti di Roma, che faceca l'ugizio di Predicator Apostolico nel 1103, di cui posson leggersi le nefande dottrine che spargera in Brescia, e le ribalderie che si commetto-vano per le sue insinuazioni da Bresciani (contra le quali si scateno poscia il nostro Arnaldo colla predicazione e colla sua vita illibate e pura ), nell'Intoria di Ardeicio degli Aimoni e di Alphino da Gambara, pubblicata dall'abate Biemmi in Brescia, per Giammaria Rizzardi, 1759. in-8. scar. 129 e sex. ac. 129 e sex.

1155, prima de' 18 di giugno, in cui seguì la coronazione di Federigo, essendo Arnaldo in età, per quanto io penso, di circa cinquanta anni.

La sua eloquenza fu predicata da'suoi stessi nemici : l' esemplarità de' suoi costumi fu superiore alla loro malignità , chè li costrinse al silenzio tutti , benchè fossero in si gran numero , e ricevette uno stupendo elogio da San Bernardo , lume di quel secolo , il quale essendo stato impresso fortemente contro di lui , lo giudicò dapprima scismatico , e poi per le cose del Concilio di Sens lo perseguitò come eretico , ed al fine non ebbe più che dire contro di esso! La sua dottrina è stata da noi giustificata ne' due libri dell' Apologia , che abbiamo di lui fatta : eil suo coraggio, e il suo zelo per la disciplina della Chiesa sono abbastanza testificati dalle fatiche , dalle persecuzioni , e dalla morte che incontrò per cotal causa.

Le occasioni strepitose, in cui la persona del nostro Arnaldo figurò in Brescia , Francia e in Roma ; i personaggi cospicui , coi quali o ebbe a cozzare , Maifredo vescovo di Brescia , San Bernardo , e tre papi, Eugenio III , Anastasio IV , e Adriano VI , o che furono suoi amici , il cardinal Guido da Castello , poi papa Celestino II , o che furono adoperati al suo sterminio, qual fu il famoso imperator Federigo I e il prefetto di Roma , ben confluiscono non poco a rendere eterno il suo nome , e a dare de'talenti e dell' abilità straordinaria d'un semplice privato una irrefragabile testimonianza.

# ARNALDO DA BRESCIA

### PERSONAGGI

#### --- F 32 3 ----

ARNALDO da Brescia. ADRIANO IV, pontefice. GIORDANO PIERLEONI. LEONE FRANGIPANI. ANNIBALDO, nobile Romano. GUIDO, cardinale di Santa Pudenziana.

OTTAVIANO, cardinale di Santa Cecilia.

Un CARDINALE di Santa Maria in Portico.

Alcuni altri CARDINALI.

POPOLO ROMANO.

SENATORI ROMANI.

LEGATI della Repubblica Romana.

PIETRO, prefetto di Roma.

Un Sacerpore che annunzia la scomunica al Popolo Romano.

ALCUNI DEL CLERO.

OSTASIO, conte di Campagna, e seguace di Arnaldo.

ADELASIA, sua moglie.

DONNE ROMANE devote e penitenti del cardinal Guido. Un MONACO, Mandato di un cardinale.

Un CAMERIERE segreto del papa.

Un ARALDO del papa.

CAPITANI E SOLDATI SVIZZERI, seguaci di Arnaldo.

CAPITANI E SOLDATI della Repubblica Romana.

GALGANO E FERONDO, soldati di Giordano.

SOLDATI di Leone Frangipani.

SOLDATI del papa e di un cardinale.

Il CARCERIERE del Castello di Sant' Angelo.

ABITANTI di Tortona , d' Asti, di Chieri, di Trecate , di Gagliate, scampati da quelle città e terre distrutte da Federigo Barbarossa nella prima sua venuta in Italia, e un Sa-CERDOTE dei contorni di Spoleto. Di questi si compone il Coro nell'Atto Quarto.

FEDERIGO I della Casa di Svevia, detto Barbarossa.
OTTONE, vescovo di Frisinga.
OTTONE, Palatino conte di Baviera.
ROBERTO, principe di Capua.
SERGIO, duca di Napoli.
AMMIRAGLI PISANI.
PINICIPI E VESCOVI TEdeschi.
SOLDATI TEDESCHI.
SOLDATI SVIZZERI SOLTO le insegne di Federigo.
ARALDO E SCUIMENO di Federigo.

# ARNALDO DA BRESCIA

# **ATTO PRIMO**

Piazza vicina al Campidoglio.

#### SCENA I.

# GIORDANO PIERLEONE, LEONE FRANGIPANI, POPOLO ROMANO

#### GIORDANO

Destatevi... sorgete... il nostro sangue Si traffica nel tempio, e son raccolti, Tenebrosa congrega, i cardinali A vestir del gran manto un altro lupo Che pastore si chiami: un di sceglieste, O Romani, il pontefice: gli antichi Dritti il fero Innocenzo appien vi tolse, E compì l'opra d'Ildebrando audace. Cesare colla stola, ei far volea Del mondo un tempio onde l'amor fuggisse, Uno il pensiero, uno il volere, ed uno Tiranno a un tempo, e Sacerdote, e Dio. Mirate l'opra sua! Roma deserta Dal Laterano al Colosseo: guidava Il normando furore, e il saracino; Fremea la sua preghiera, e maledisse Colui che non insanguina la spada: Imprecando mori: così perdonano

I vicarj di Cristo ai lor nemici. Barbari cardinali alzan dall'are Colle man sanguinose un Dio di pace, E coi rifiuti delle mense opime Dopo i veltri ci pascono. Latino Sangue gentile, sopportar saprai Servitù così vile? ognor costoro Sopra il vasto cadavere di Roma, Come l'iena, a divorar staranno Dei barbari gli avanzi?

LEONE FRANGIPANI

I detti suoi
Sono un blasfema: io con orror gli ascolto.

Morte a Giordan!

ALTRA PARTE DEL POPOLO
Viva Giordano! il fuoco
Strugga le torri ai Frangipani.

È degno

Di seguirsi costui: le glorie antiche Ricordi chi per avo ebbe un Giudeo. Sia vostro re, poichè ubbidir sdegnate Al vicario di Dio: non sei cristiano Nemmeno d'acqua.

GIORDANO
Vil calunnia è questa.

D'Anacleto german, Roma dividi,

Com' ei la Chiesa

GIORDANO

Era Anacleto il vero

Pontefice di Roma: ai sommi onori Lo alzò il voto dei più.

LEONE FRANGIPANI

Mostra la tomba

Del tuo papa Giudeo: certo in profano Loco fu posto; un terren sacro avrebbe Le infami ossa respinte.

GIORDANO

LEONE FRANGIPANI

Empio, che sai Degli eterni consigli ? Iddio, Romani, Giudicava Anacleto, ed io l'ho pianto.

Lacrime infami! Egli col ferro aperse Ogni tempio di Roma, e corse il sangue Nella magion di Dio: fremer si deve All'empio nome.

GIORDANO

Anche Innocenzo è reo. È noto a voi che i sacerdoti accolti Pregato non avean riposto eterno Sul fral d'Onorio, e nol chiudea la terra Nel suo placido sen, quando le pronte Mani distese alla fatal tiara Il rival d'Anacleto, e poi sedea Solitario tiranno in Laterano. Nè gli bastò: fra le ruine antiche,

Che hanno in rocca converse i Frangipani, Quei vil s'ascose, e allor venia dall'arco Di Costantin, sempre funesto a Roma, D'inulte morti alta ruina, e volo:

Mentre l'Europa parteggiar fu vista Fra Innocenzo e Anacleto, e sempre incerta Chi della sposa dell'Agnel celeste In terra fosse adultero, o marito, E fu nei templi, e più nei cor la guerra Per licenza di spade e d'anatemi, Mi creaste patrizio, ed una santa Voce destovvi dal maggior letargo Che un popolo dormisse.

# POPOLO

Ahi questa voce Era d'Arnaldo: ei ne lasciò!

# LEONE FRANGIPANI

Dovea

Ove Pietro morì, vivere Arnaldo? Ben fuggiva costui: se morto ei fosse Nella santa cittade, io nei sepoleri Degli avi tuoi, che hanno da Guida il nome, Dato gli avrei riposo.

#### GIORDANO

Arnaldo è santo...

# LEONE FRANGIPANI

Arnaldo è un empio; sostener gli errori Ei d'Abelardo osò, folle scudiero Del novello Golia.

# Tu mal ripeti

Di Bernardo il garrir: sileuzio eterno Or preme il labbro al menzogner profeta. Non mai parlato avesse, o di sue fole I monaci pasciuto!

# LEONE FRANGIPANI

Empio, t'ascolta L'onor di Chiaravalle: è presso al trono Della Madre di Dio: son le sue lodi, Ch'ei scrisse in terra, ripetute in cielo; Gioia dei Santi.

### GIORDANO

E qui per lui si piange. Agitator di Francia e di Lamagna, Ei dei monarchi al fianco in ogni trono Vaticinando l'avvenir sedea Con umiltà fastosa, e le sue lane Lieto agli stolti dispensando, Europa Dentro l'Asia mirò precipitarsi, Invan le donne nei deserti letti Gridaro a quel feroce: i santi nodi Rompi pria della morte, e tanto estingui La carità di padre e di consorte, Che di sette fanciulli un uomo appena Consola il pianto, Abbandonate il mondo, Costui rispose: le città sian vote. Ma pieni i chiostri, onde su tutti io regni. -Poichè vinse Aladino, e d'insepolte

Ossa cristiane biancheggiar si vide In Cilicia ogni rupe, il folle capo, Che all'Europa menti, Bernardo ascose Al fremiti del mondo; e dato avesse Alle vittime sue silenzio e pianto! Ma impudente e crudel, della superba Voce a scusar gli oracoli bugiardi, Quei prodi estinti a calunniar si pose Ch'egli ingannato aveva, e i suoi devoti Tormento coi terrori e coi flagelli.

LEONE FRANCIPANI
Fuggitelo, o Cristiani; vi sovvenga
Che sul capo a Giordan sta l'anatèma
Ch'Eugenio vi lanciò: parlar coll'empio
È delitto, e periglio: io qui venia
A difender la Chiesa; e non udiste
Voi di Datano e di Abiron gli esempj
Rammentarvi dall'are? Un'altra volta
Alla vendetta delle sue ragioni
Iddio potrebbe spalancar la terra...
E non tremate?

## GIORDANO

Ipocrita, dovea
Ai piè dell'empio onde nascesti, aprirsi:
Ricordate Gelaslo, il santo veglio,
Che dal voto comun le chiavi ottenne
Ch'ei serbò poco, e che volgea soavi:
La tiara io mirai del buon pastore
Splender sull'umil capo, e al suon degl'inni

Fumar gl'incensi a Cristo in sacramento, Ouando s'udìa dai sacerdoti accolti Del chiuso tempio rimbombar le porte Che dai cardini suoi cadon divelte: L'altar s'inonda di ladroni: appare Il più crudel di tutti: era tuo padre: Quindi un gridare, un correre, un celarsi, E immobili restar per lungo orrore. Sventurato Gelasio! e che ti valse Maestà di pontefice, la vita Scorsa così, che la vecchiezza è santa, E l'abbracciato altare, e Dio presente? Vile nel suo furor, stende la destra Nel debil vecchio il Frangipan crudele, E il suo tremulo collo afferra, e tutta La persona gli offende, e a quel caduto Pur col piede fa guerra e lo calpesta. Moltiplicando l'ire e le percosse, Vince l'oltraggio che fu fatto a Cristo. UNO DEL POPOLO

È vero...

E ver: tratto Gelasio io vidi

Dei Frangipani alle temute case, Spelonca eterna di crudel masnada.

GIORDANO

E Pierleone in libertà lo pose, Il padre mio. Non v'accorgete? ei tenta Ricordando il passato indur l'oblio Dei perigli presenti, e vi trattiene Con accorte parole, in cui l'umano Va mescendo al divin: si l'arti imita Dell'empia razza che promette il Cielo Per usurpar la terra. Or via, seguitemi Al Campidoglio.

Al Campidoglio!

UNO DEL POPOLO
Arnaldo

Favellar vi solea.

UN ALTRO DEL POPOLO Dinne: quel santo

Fra noi tornò?

GIORDANO

Seguitemi... vedrete (\*).

SCENA II.

POPOLO E NOBILI

UNO DEL POPOLO
Fra i Pierleoni e Frangipani è guerra.
Perfidi entrambi, e a parteggiare avvezzi
O per l'impero o per la Chiesa.
UN ALTRO DEL POPOLO

Ignoro

<sup>(\*)</sup> I più del popolo seguitano Giordano, ed alcuni rimangono: Leone Frangipani si ritira per altra parte.

Se un eretico è Arnaldo: io so che a mensa Gavazzano i patrizj, e a noi dall'alto Gittano pietre e strali: andiamo ai chiostri , E un pane avrem.

UN ALTRO DEL POPOLO

Foco alle torri: io sdegno
Ouel pan che avanza ai monaci pasciuti.

UN ALTRO DEL POPOLO

Lui la misera plebe ognor digiuna: Cascan di fame i figli miei: potremo Per molti giorni sostener la vita Coll'oro dei tiranni.

UNO DEI NOBILI

L'diste! io volo

Il mio palagio ad afforzar: là posso Difendermi da tutti; e poi le parti Seguirò di chi vince.

SCENA III.

Piazza sul Campidoglio

GIORDANO, POPOLO

GIORDANO

Io qui, Romani, Non vi chiamai senza ragione: Arnaldo Fra noi tornava.

> POPOLO Ov'è? chè tarda?

UNO DEL POPOLO

Ei venga.

POPOLO

Evviva il santo (\*).

UNO DEL POPOLO

Liberi la Chiesa

Dagli adulteri suoi.

UN ALTRO DEL POPOLO

Respiri alfine L'aure d'Italia, e la straniera polve Scota dai piedi suoi.

GIONDANO.

Quanto è diverso

Da cardinal che siede a concistoro. Che di sangue cristian le vene impingua, E per sè brama, e altrui promette, e toglie Di Dio la Sposa, e ne fa strazio eterno! Mirate, amici! ha pel digiun le membra Estenuate: sul benigno volto Regna un santo pallor: l'orma vi resta D' una lacrima pia. Sulla caduta Vostra grandezza ei piange; e in occhi o umano V' ha pianto degno di sì gran sventura? Non sia privato lutto ove tu giaci, Regina delle genti; ed una sola Croce io vorrei sopra le tue ruine,

POPOLO

الرياضيات تكتب

Oual v'ha rimedio?

(\*) Comparisce Arnaldo.

ARNALDO

Libertade, e Dio. Voce dall' Oriente . Voce dall' Occidente, Voce dai tuoi deserti, Voce dall' eco dei sepolcri aperti, Meretrice, t'accusa, Inebriata Sei del sangue dei Santi, e fornicasti Con quanti ha re la terra. Ahi la vedete: Di porpora è vestita; oro, monili, Gemme tutta l'aggravano: le bianche Vesti, delizia del primier marito Che or sta nel Cielo, ella perdè nel fango. Però di nomi e di blasfemi è piena. E nella fronte sua scrisse: Mistero. Ahi la sua voce a consolar gli afflitti Non s'ode più; tutti minaccia, o crea Con perenni anatèmi all' alme incerte Ineffabili pene : gl'infelici . Oui lo siam tutti, nel comun dolore Correano ad abbracciarsi, e la crudele Di Cristo in nome gli ha divisi : i padri Inimica coi figli, e le consorti Dai mariti disgiunge, e pon la guerra Fra unanimi fratelli: è del Vangelo Interprete crudel: l' odio s'impara Nel libro dell'amor. Gli anni son volti Che il rapito di Patmo Evangelista

Ne profetò : per ingannar le genti Rotte ha Satanno le catene antiche. E siede la crudel sull'infinite Acque del pianto che per lei si versa. Il seduttor dell'uomo all'impudico Labbro due nappi appressa; in uno è sangue, Nell'altro l'oro; e quell'avara e cruda Beve in entrambi, sì che il mondo ignora S' ella più d' oro o più di sangue ha sete, Perchè salì costei dalle profonde Viscere della terra al Campidoglio? Fu bella e grande nelle sue prigioni Signor, quei che fugaro i tuoi flagelli, Più l'ostie mute a trafficar non stanno Del tempio tuo sul limitar; ma dentro Si vende l'uomo, e il sangue tuo si merca, Figlio di Dio.

POPOLO

Che ne consigli?

ARNALDO

All'empia

Scettro e spada togliete, e alfin vi renda Le malnate ricchezze.

UNO DEL POPOLO

Andiam le case

Dei cardinali a depredar.

UN ALTRO DEL POPOLO

Ma ricchi

a riccin

Sono i patrizj ancor.

ARNALDO

Popolo, ascolta...

Frenatevi... la legge...

UNO DEL POPOLO

Ahi, qui la legge

Solo i poveri frena, e da gran tempo Viviam derisi, ignudi. E quale è il frutto Della tua libertà?

ARNALDO

M'udite: il clero

Tutto acquistò con forza o con inganno. Ei qui possiede ampi domini, e tolti Agli avi vostri; egli qui fe'la terra Sterile, vota ed insalubre, e Cristo, Re della vita, circondò di morte. Ma dei facili colli all' aer puro Con empio lusso edificò superbe Pei monaci delizie; a voi tuguri, I palagi per loro.

POPOLO

Evviva Arnaldo!

ARNALDO

lo da quel giorno che di fole e vento Pascer sdegnava il popolo Cristiano, Provai lo sdegno di crudel pastore, E dal loco natio per grave esiglio Divenni peregrin: v'è noto il mio Affannoso vagar di gente in gente

Per la dottrina che sarà feconda. Dell' Appennin sui gioghi, e fra l'eterne Nevi dell'Alpi, oh quante volte errai Mutando i passi insanguinati e stanchi. Vi fia noto ond' io torno, e qui vedrete Altre genti adunarsi al mio vessillo, Ch'è quel di Cristo: ma con voi, Romani, Era sempre il mio cor: muto divenga, Italia, se t'oblio: quasi due lustri Qui contro Eugenio io stetti, e quella sacra Fiamma nutrii, che vi riarde i petti. Costui cominciò lupo, e poi fu volpe, E prodigo di pane ai rei mendichi, Oual merce vil la libertà di Roma Comprar sperò dal volgo: il reo disegno Morte interruppe, e liberal Giordano La penuria fugò: questa ritorna. Se una cieca licenza alle rapine Precipitar vi fa; poveri tutti Fa la rapina, e nasce ogni delitto Che genera rimorsi: i sacerdoti È noto a voi che trafficar gli sanno. Quante volte gridai da questi colli: Non lice al clero posseder; gli basti, Con parchi cibi a sostener la vita. Quanto gli offre il fedel; nè tesoreggino Il furore di Dio pastori avari Che hanno nell'arche l'anima sepolta, E la santa virtù gli rimariti

A quella che sposò Cristo col sangue. Quanto il clero acquistò con lungo inganno Parta fra voi la legge, e non dovrete Mendicare o rapir: forse temete Poco ottener, se da gran tempo il mondo Coi suoi tributi a satollar non basta La cupa fame della lupa ingorda?

POPOLO

Leggi, sì, leggi...

#### ARNALDO

Perchè alfin tu torni A grandezza e virtù, Popol di Roma, E quel che fosti, e dove sei rammenta. Il Campidoglio è questo: ecco il ruggito Di mille voci, e mille petti alzarsi Con fremito sdegnoso: a questo nome L'aura sentite dei trionfi antichi Sulle libere fronti; e tempio in pace, E rocca in guerra ei fu. Dal sacro monte Scenda, e nei chiostri a inabissarsi vada Chi servitù sognasse. Ecco il Tarpeo Novamente afforzato, armi vi sono A difender la patria, e qui sedete A libero consiglio, e son risorte Ouelle virtù che il sacerdote aborre. Or da quei sassi, ove regnò l'oblio, Vien memoria e rampogna; a voi, Romani, Queste ruine parlano: sul volto Vi leggo i segni di dolor sublime;

Ogni sepolero interrogar vi piace, E fra le tracce del valor latino Aggirarvi sdegnosi e riverenti, Chè la terra ad ognun, fermati, grida, Tu calpesti un eroe: sull'ardua cima Oui saliro ai trionfi, ed or d'astuti Monaci iniqui, traditori e molli, L'eterna gente ove non nasce alcuno, S'edificò sulle ruine il nido, Chiuse fra l'ombre sue marmi custodi Di ceneri famose, e poltroneggia Fra le glorie di Roma e le sventure. O Campidoglio, ov'io m'aggiro e fremo, Scoti il peso più vil da cui la terra Esser possa costretta, e non si trovi Sopra la via dei tuoi trionfi antichi L'ignominia del mondo: ostacol turpe Son le lor case agli occlii. O d'altra parte Le sparse membra contemplar vi piaccia Dell' eterna Città, la cui grandezza Sembrò favola ai vili, e con un guardo Fece il terror del mondo, e il suo destino. Tu solo, o Roma, sotto il ciel sembrasti Fuor dell'ira del fato e della morte: Il tempo stesso, vincitor di tutto, Non si fidò nelle sue forze, e chiese Ai Barbari soccorsi, e ai sacerdoti. Ma non ferro, non fuoco, e non la polve Di lungo oblio le tue superbe moli

A ricoprir bastò: sfidano il Cielo Vincitrici dei secoli. Lo giuro Pei vostri fati: così voi . Romani Trionfar dei tiranni alfin saprete. Leggi, che molta età fe' stanche e mute, Vi piaccia rinnovar: titoli antichi Ma gloriosi ancor: consoli vanta Ogni città d'Italia, e tra voi nacque Quel magistrato augusto allor che Bruto Segnò dei regi l'ultimo delitto Col ferro che traea dal sen pudico, E il primo Sol di libertà splendea Sul sangue di Lucrezia, E qui, Romani, Quel venerato ufficio è solo un nome Scritto sulle ruine : alfin risorga : Alfin vi piaccia ristorar la santa Maestà del senato, e i cavalieri, Fra la plebe e i patrizi ordin vetusto. POPOLO

Come? i patrizj?

ARNALDO

Ma vi sian tribuni
Ch'abbiano sacra la persona; e questi
Sian difesa alla plebe; amo la plebe,
D'esser plebeo mi vanto: e il grande io seguo
Liberator dei servi: ei fra le turbe
Il pan divise e la parola eterna,
E fra gli oppressi ritrovò gli amici.
Or su i troni di Francia e di Lamagna

Cerca tiranni il Fariseo novello, E di Cesare in nome un'altra volta Sarebbe Cristo neciso.

PARTE DEL POPOLO
Or su, creiamo

Console Arnaldo.

un' altra parte del popolo Sia tribuno Arnaldo.

ALTRI DEL POPOLO

Non è Romano.

ARNALDO

Nell'Italia io nacqui. Odi, o popolo mio: benchè lontano, Sul tuo destin vegliava: a tutti è noto Che le spelonche sue Lamagna aperse, E i nostri campi un'altra volta inonda Barbarico diluvio : ed io . Romani . Pria che tra voi tornassi, in santa lega Unir tentava le città lombarde. Oh ferreo petto e mille voci avessi, Non per accesi detti arida e stanca La lingua che gridò : siate fratelli Quanti fra l'Alpi e Lilibeo spirate Il dolce aer d'Italia, e un popol solo La libertà vi faccia. O Campidoglio Dell'eco tuo degne parole ascolta: Ripetile a ogni colle; aure, che il petto Respirava di Bruto, ad ogni orecchio Portatele fra noi. Se Italia sorge,

Oual fosse un uomo, con voler concorde, Spade non chiegga a debellar Tedeschi Da quella terra ove calpesta i fiori Il ferreo piè dei suoi corsier superbi; Raccolga un sasso, in lor lo vibri, e basta. A questo ver che non si grida assai, S'apra ogni cor, e ch'io non parli indarno: Nè crediate però ch'esser qui voglia O console, o tribun; porpora ed oro Copran colui che a Costantin succede In queste pompe, e non a Pietro. O Roma, Qualunque il merti agli alti uffici eleggi Fra l'italica gente, e si ristori Con senno, figlio degli esempj antichi, La repubblica tua: dei miei consigli Non sarò parco ad ordinar lo stato. Se questo avvenga, edificarmi io voglio In quel deserto, ove insegnava il vero Quell' Abelardo che mi fu maestro. Tugurio vil che sia di terra e canne: Là veglierò nella preghiera, e al Cielo Alzerò voce che del Cielo è degna, Nè mai sorge dal cor dei sacerdoti. Libera sia Roma, l'Italia, il Mondo, E poi la morte a Dio mi riconduca.

POPOLO

Chi giunge mai?

UNO DEL POPOLO Veggo la polve alzarsi Dalla soggetta valle.

UN ALTRO DEL POPOLO Odo più presso

Un calpestio di rapidi cavalli.

POPOLO

Mano alle pietre!

UNO DEL POPOLO

In campo Marzio io nacqui;

UN ALTRO DEL POPOLO

Trasteverino io son.

ARNALDO

Siate Romani.

UNO DEL POPOLO

Son cardinali.

UN ALTRO DEL POPOLO Empia genia.

ARNALDO

Mirate

Quanto orgoglio di manti: a voi mendichi Un obolo si getta, e quei superbi Fan morder l'oro ai palafreni ardenti Usi coi piedi a divorar la via.

UNO DEL POPOLO
Leon gli guida, e ha in man la spada.

#### SCENA IV.

IL CARDINAL GUIDO DI SANTA PUDEN-ZIANA con altri cardinali a cavallo, e LEONE FRANGIPANI coll'insegne di prefetto di Roma.

IL CARDINAL GUIDO

A pontefice abbiamo il cardinale E vescovo d' Albano; e a lui piacea Adriano chiamarsi.

Il suo cognome?

UN ALTRO DEL POPOLO La patria sua? Nol conosciamo.

UN CARDINALE

Ei presto

Conoscer si farà.

EN ALTRO CARDINALE Brechspir Britanno. GIORDANO

Empia razza, crudel, sceglievi a Roma Un barbaro in pastore!.. ei già col nome Ci lacera gli orecchi.

## ARNALDO

Io n ai non chieggo Ove nacquer costoro; e a lunga prova Voi , Romani , perdio , saper dovreste Che non han patria i sacerdoti.

# LEONE Oh fine

A queste voci irreverenti e stolte.
Lasciate il Campidoglio: ognun ritorni
Alle sue case: assai di due ribelli
Abominati d'anatèma udiste
L'eretiche parole. Or che si tarda?
Tosto di qui sgombrate, o a porvi in fuga
Con molti prodi che gli son fedeli
Adriano verrà.

### ARNALDO

Lucio ricordi: —
E tu, Romano, allo stranier tiranno,
Se ascender osa il Campidoglio, addita
L'orme del sangue pontificio. Immobili
Qui come sasso del Tarpeo si resti.

#### LEONE

Cedete a questa venerata insegna Di vetusto poter. Prefetto io fui Della santa Cittade, e i dritti antichi Adrian mi rendea.

GIORDANO

Costui ristora

Ciò che Roma aboli.

UNO DEL POPOLO

Non più prefetto;

Il patrizio vogliam.

UN ALTRO DEL POPOLO Viva Giordano.

ARNALDO

Viva la libertà: dal popol viene
Ogni possanza: quella spada infame
Franger vi piaccia, e calpestar nel fango
Tinto del sangue di Crescenzio, e fatto
Vile dai suoi rimorsi, Otton la diede,
Un Cesare Tedesco, alla tremante
Mano d'uom ligio, e fu pallore uguale
Nel volto dello schiavo e del tiranno.
Poi la spada crudele, e benedetta
Per ogni astuto, ond'è querela eterna
Fra corona e tiara, e croce e scettro,
Andò di schiavo in schiavo, e alfin pervenne
Al più vile di tutti (\*).

IL CARDINAL GUIDO

Un tanto oltraggio Cesare offende, ed Adriano, e Dio. Dal Ciel discende la virtù che spira Nei nostri petti; a sostener sue veci Cristo elesse Adrian, chè la sua fede Nella Norvegia egli recò.

ARNALDO

Mentite:

Nella barbara terra il crudo Olao Quella dottrina che dal sangue aborre

<sup>(\*)</sup> Alcone Frangipani è tolta e poi rotta la spada per alcuni per alcuni del popolo, ed egli impaurito s'allontana.

Mal seminò col ferro. Esser potrebbe Apostolo un tiranno? In sì remote Genti io non so ciò che Adrian facesse: Forse, come Ildebrando al re Britanno, Per la romana curia omaggi ed oro Chiesti vi avrà.

Povere son.

ARNALDO

Chi tanto

Povero fu che voi non siate avari?
Molto lor tolse il ferro, e colla frode
Certo Brechspiro gli avrà fatti ignudi;
Son rapine le vostre, e sembran doni.
Costui m' è noto: da uno schiavo ei nacque,
E d'esser schiavo è degno: egli al Normando
Che la sua patria opprime è fatto amico.
Mendico errante d'Avignon nei chiostri
Giungea fanciullo, e ministrar fu visto
Negli ufficj più abietti: ivi a quei falsi
Monaci piacque per dolcezza astuta;
Lor arti apprese, e fra gl'inganni e l'ire
Sorger potea dalla natia lordura
A tiranno dei vili.

Giordano Iniqui! un servo

Pontefice di Roma!

UN NOBILE

E fia sofferto

Da noi patrizj?

IL CARDINAL GUIDO Rimaner più a lungo

Qui non dovremmo: ma pietà ci stringe Dell'alme vostre. Sono al Cielo in ira Ed Arnaldo e Giordano, ambo divisi Dal grembo della Chiesa: è un gran peccato La vostra libertade.

#### ARNALDO

Empio! che dici? È nel Vangelo un ver che ci sublima, E non ci avvalla nel servaggio, e Cristo Uomo si fe' per sollevarci a Dio.

### IL CARDINAL GUIDO

Teco non parlo, eretico. — Romani, Se il gregge errante allo smarrito ovile Non riconduce del Pastor la verga, Ad esso è forza d'invocar la spada, Che se ai monarchi è data, alzar si deve Al cenno dei sacerdoti. È presso Lo Svevo Federigo; i suoi disegni A voi noti esser denno: ei già da questi Splendidi sogni, che fra voi rinnova Un monaco infedel, colle sue fiamme Desta i Lombardi, ed a riprender viene Ciò che Italia usurpava, e nel furore Del suo lungo soffrir, colle ruine Gode farsi la via. Quanto diversa È la Chiesa con voi! soffre ed aspetta,

Imitando l'Eterno. Ah! più non pianga Su i figli che delirano; tornate Al suo materno sen: qui venni i giusti A separar dai reprobi: già rugge La tempesta di Dio; fedeli agnelli Stringetevi al pastor, chè dirgli io possa: Eran smarriti, ed a perir vicini Gli ritrovava.

#### UN GARDINALE

Andiam, fratelli (\*); invano Qui venuti non siam...piange il devoto Femineo sesso, e lacrime caduche Stan sul ciglio dei vecchi...ecco che molti Abbandonano Arnaldo, e ognor più rara Divien la plebe che gli fa corona. Nobili son gli affetti suoi...si tragga Tosto con noi pria che la muti Arnaldo. Qual fulmine che dorme entro le nubi Era il silenzio in lui: schiuder lo veggo A tremenda risposta il labbro audace, Che incenerisce colla sua parola. -Chi è Cristiano ci segua, e voi tremate, Che qui ardite restar. Cesare viene Del papa i dritti a sostener; punirvi Più dei Lombardi ei dee. Siete ribelli Alla Chiesa e all'Impero. — Or qui rimani (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Questi versi sono detti in disparte dal cardinale ai suoi confratelli.

<sup>(\*\*)</sup> Queste cose dice sommessamente all'Annibaldi.

Annibaldo fedel, nei petti imbelli Tu, con un falso che somigli al vero, Cresci i terrori del vicin periglio.

## SCENA V.

## ANNIBALDO, ARNALDO, POPOLO

POPOLO

Che faremo, o signor?

Voi lo chiedete?

O vincere, o morir: col quarto Arrigo
Per l'ingrato Ildebrando han pur saputo
I vostri avi pugnar: contro il tedesco
Furor non stette la virtù romana,
Quando Lotario s'addestrava al freno
Del rival d'Anacleto, e in Laterano
L'ignominia cambiò nella corona,
E poi fuggì deriso? ora quell'armí
Che hanno al fero Alemanno aperto il fianco
S'impugnino da voi: la causa è santa,
Son gli stessi i nemici, e da sicura
Torre mostrarsi, e benedir le spade
Arnaldo sdegna. O Libertà, nel seno
Pur m'arde il sangue, e questo sangue è tuo.

Non credete a costui. — Monaco astuto, Volan dal labbro tuo parole altere: Ma genti che non mai stanca la guerra, Che il furor delle parti in lunghe pugne Esercitò, vincer tu speri? Io vengo Dalle terre lombarde, e innanzi agli occhi Ho il terror dei suoi popoli. Milano Pria che vinta è discorde, e sta Pavia Nel campo dell'Impero, e le sue squadre Tu sol conosci alla licenza e all'ira Verso gl'imbelli: nelle mura infami Di quell'empia cittade era il trionfo Apparecchiato all'oppressor crudele Di guesta Italia che non ha fratelli. Là vidi l'ebro e fetido Alemanno Ritornar dalle stragi, e vacillante Dalle donne Pavesi andar soffolto Con turpi abbracciamenti, e a Federigo Tardar dense le genti il suo corsiero, E con bacio servile affaticargli Le mani ancor del nostro sangue asperse; Ei con rabbia di rege e di Tedesco Da lungo osseguio liberale, aprirsi Col ferro a un tempo e col destrier la via; Nella polve, che è nube a quel superbo, Lanciarsi i suoi fedeli, e elii s'arresta Calpestar, o ferir: degna mercede Ebbe la gioia degli schiavi. Intanto Quei campi che feconda il pingue Olona Teutono cavalier muta in deserto. Nel dolce piano, e seuza colli e selve,

Vana è la fuga del cultor lombardo, Che alle timide spalle avvicinarsi Sente la vampa delle nari ardenti Nel fumante destrier che lo persegue.

### ARNALDO

Tu la possanza del nemico esalti. Ed avvilirei speri? Ahi son pur troppo L'Alpi ai Barbari aperte: era Adriano Detto il pastor che qui chiamògli, e v'era Un sacerdote ad insegnar la via: Pera dell'empio il nome: allor l'altare Divenne un trono, e sol possanza ed oro Cercò la Chiesa: e voi, ribelle o schiavo Ognor mirate chi quaggiù di Cristo Sostien le veci, e mal da lui si noma. Una catena insanguinata unisce L'Italia alla Germania; è suo retaggio La postra servitir ben fra le tombe Tu scorri, o Tebro, che ubbidisci al Reno. Nell'origine sua mostrar che giova La fiumana del sangue, ove travaglia, Pier, la tua nave, che sì male è carca? -Del presente si parli, A voi, Romani, Dirò quei casi che costui vi tacque: Ingannarvi non so. Rosate è fatto Una ruina da cui sorge il fumo, E guidava il signor di Monferrato L'armi alemanne contro Chieri ed Asti Converse in polve: il suo pastor crudele

Tal fe' vendetta delle proprie offese Sul gregge fuggitivo: egli di faci Armò le man tedesche, e case, e templi Strugger mirava, e benedisse il rogo. Ecco il perdono che aspettar potete Da tiranno mitrato: un'atra cenere Mostra quel colle dove fu Tortona. E di vino e di sangue inebriate Vi dormian fra le prede e su i cadaveri Le belve della Magna; e come pallide Ombre vaganti per la notte oscura, Quei che al ferro avanzaro ed al digiuno, E ascose il grembo delle tue caverne. Desolata città, volsero il piede Tacitamente all'ospital Milano. Vi portan ferro ed odio, e mille eroi Nascervi io miro dal fecondo esempio Che Tortona le diede. Oh! s'io potessi, Santa cittade, sulle tue ruine Riverente prostrarmi ed abbacciarle ! Le reliquie dei forti in preziosi Vasi io vorrei raccorre, e qui dall'ara Nel di della battaglia offrirle ai baci. Oh sia lode al Signor! Più non si muore Pei ceppi e per l'error: martiri alfine Hai, santa Libertà: per te divenga Cenere anch'io. - Ma impallidir vi miro; Romani voi! scendete; oh questo monte Non è pei vili. Giù. Nell'ima valle

Il tiranno v'attende, ognun si prostri, E dia lacrime e baci al piè superbo : Pria vi calchi nel fango, e poi v'assolva.

POPOLO

Armi discordi, e poche abbiam: le mura Umili sono e ruinose.

## ARNALDO

I petti

Son le mura dei forti; e voi credete Che dia sgomento alle città lombarde La distrutta Tortona? è un alto esempio Di feroce valore in pochi forti Risoluti a morir. Fatiche e sangue Costa al tumido Svevo, ancor ch'ei guidi Il fior dei suoi vassalli; e per più tempo Trattenne il corso del furor tedesco Una sola città, che Italia intiera Quando in età codarda al primo Ottone Fu vittoria l'entrarvi: alfin migliori Noi siam dei nostri padri, e ne calunnia Il sacerdote lodator degli avi, Cui l'astuto facea coi suoi terrori Trista la vita, ed il morir tremendo. Non conoscon paura e Crema e Brescia: Ma che parlo di lei? ferma qual rupe Milano sta, nè crolla il capo altero Al vento di Soavia, ed è sì grande Il suo valor, che solo in lei potrebbe Rompersi l'onda del tedesco orgoglio.

Magnanima città, combatti e vinci; Ma se cadessi, non temer: risorgono Le mura che bagnò libero sangue; Son fra gli schiavi le ruine eterne,

POPOLO.

Tu ci oltraggi, signor!

ARNALDO.

Perchè si trema
Pria che suoni la tromba ? O tu, che fosti
Già re del mondo e nell'Italia il primo,
Or l'ultimo sarai? Diran le genti
Che non menti Bernardo, il mio nemico,
Quando ad Eugenio ei scrisse: « I tuoi Romani,
Ribelli o vili, dominar non sanno,
Nè impararo a ubbidir; perchè gli temi?
All'Europa mostrò Tivoli umile
Che han parole superbe e piè fugace. »

POPOLO Non più; cessa, o morrai.

ABNALDO

Popol, t'ho desto; Ora svenar mi puoi : ma pria nel sangue Di quella gente, che mancipio è fatta Di tiranno crudele, a Dio prometti. Lavar l'infamia onde tu piangi e fremi.

UNO DEL POPOLO

Evviva Arnaldo!

UN ALTRO DEL POPOLO All'armi!

### ALTRI DEL POPOLO

Ognun qui gridi,

Morte ai barbari, morte!

### ARNALDO

Ahi sol gridate,

Morte al feroce venditor di sangue, Che oppresso, opprime, e in altri e in sè distrugge L'immagine di Dio. Romani, udite : Or tra voi non ritorno a darvi aita Sol di parole, Poichè in Brescia io tenni Del popolo le parti, e a due pastori Strappai la veste che nascose i lupi, Ebbi, vi è noto, nell'Elvezia asilo, E sparsi i semi della mia dottrina Su fecondo terren. Bernardo astuto, Ch'ebbe labbro soave e cor di bronzo. Fremea da lungi, ed io tuonava il vero Di Zurigo nei templi e di Costanza O dagli alti suoi monti; e a quella guerra Che fa l'uomo all'error pensai piangendo, Quando sotto ai miei piè solo indorarsi Mirai le nubi che non vince il sole. O bella Elvezia, amo di tue profonde Valli il mistero, e l'invisibil fiume Che rugge in seno dei creati abissi : Ma ben più t'amo ora ch'io trassi in Roma Della tua gente che morir non teme Due mila prodi.

UNO DEL POPOLO

O generoso Arnaldo!

Qual figli ei n'ama.

POPOLO

O padre, e santo.

ALTRI DEL POPOLO

E morte

Ad ogni vile che così chiamasse Il Sassone Adriano.

## SCENA VI

SVIZZERI DI ZURIGO E DETTI.

### ARNALDO

Or via, mostratevi, O generosi Elvezi, e al sen stringete Questi Romani che vi fa fratelli E Cristo e libertà: quei santi nomi Su questa croce che sarà vessillo Ben fur scritti da voi: perchè cessasse Il servaggio del mondo Iddio pennise La morte del suo figlio. A ognun rimiro Sull'intrepido volto il gaudio altero Della speranza che sorride ai forti: Già vinceste i tiranni. A voi, Romani, Un'emula virtù gli animi accenda;

Con augurio miglior l'aquile alzate Cui mal diè Costantino il vol secondo. Nè più sia dote ai sacerdoti avari Roma che abbandonò : da più di mille Anni qui l'eco dei trionfi è muta. O testimon delle vittorie antiche. Solitaria colonna in monte ignudo. Al par di te ferma rimanga ed alta L'alma romana nell'ostil procella Che freme intorno...Il Paracleto è santa Origine di affetti e di pensieri, Onde l'uom dalla terra a Dio si leva. E alzògli un tempio il mio diletto amico. L'infelice Abelardo : ove risiede Una sostanza unita in tre persone Voli quest'inno : egli coll'aure eterne Illumini la mente, e scaldi i petti. Scendi nel nostro esiglio, Spirito Creatore, Che unisci al padre il figlio

Col nodo dell'amore;
Coll'ali tue feconde,
Consolator, disserra
Le tenebre seconde
Che ingombrano la terra.
Per spazio interminato
Tu non scendesti in vano;
Agitavi il creato
Con il tuo soffio arcano.

Alla terra la faccia
Il mar copria d'un velo:
Per te dalle sue braccia
S'alza e sorride al Cielo.
O tu, che sempre acceso
Sei nell'eterna idea
Di Lui che non compreso
Comprende, ed ama, e crea,

Vinci col tuo valore L'odio che ci divide, Che semina il dolore, E la speranza uccide:

Ripeti all'universo
Parole eterne e sante,
Monte di sangue asperso,
Sangue del primo amante.
Volse alla madre un guardo,

Le diè nell'uomo un figlio: E a riconoscer tardo Sei l'immortal consiglio,

O secolo feroce,
Per voglie al Ciel ribelli?
Gesù dalla sua croce
Ci fece a Dio fratelli.

Ma non creda la gente codarda
Te sol padre di miti pensieri:
Tu non prostri negli animi alteri
La virtude che grandi li fa.
Or colomba ed or aquila voli,

Or d'amore or di forza ti vesti: Come fuoco dal Cielo scendesti A distrugger la nostra viltà.

Fu libera la Chiesa, e della terra

Ai confini volò la sua parola:

Sol dell'Agnello a cui l'error fa guerra Il puro sangue le tingea la stola:

Compì nell'innocenza e nel dolore

La legge che ci diede il primo amore.

Locolla appena Costantin sul trono, Che ruppe fede al suo primier consorte,

E gli alti veri ella obliò che sono

Nati nel sen della feconda morte: Ma può star nel sepolcro e nell'oblio

L'uom che nel Cielo ascese unito a Dio? Perdesti il senso della tua dottrina.

O Sacerdote nella carne assorto: Speri il mondo ingannar, se vaticina La vittoria del vero Iddio risorto? E il santo Spirto, onde mi vien lo zelo, Discende in terra, e la marita al Cielo.

Noi siam suo tempio; ed i leviti avari, Avvezzi a fornicar tra le ruine. Pur col sangue infamati hanno gli altari Ove Cristo arricchì delle rapine:

E non vi abiti, o Dio, che ti riveli Dentro il cuore dell'uom più che nei Cieli.

Spirto, che muovi ove tu vuoi le penne,

So che al pentito Nazzareo Sansone

Per te la forza un di maggior divenne, E scosse il tempio ove regnò Dagone; Come quei crini onde il vigor gli venne, La druda avversa all'immortal ragione A noi recise le virtù degli avi, A al par di lui ciechi siam fatti e schiavi.

ROMANI

Fugate ha omai le tenebre Quel sol che ci governa; Vive nel nostro cenere Una favilla eterna.

Ogni virtù sopita In noi risorgerà; Lo spirito è la vita, La vita è libertà.,

SVIZZERI DI ZURIGO
Comune abbiam l'origine;
Or non siam più lontani.
Il nostro ferro ai barbari
Dirà che siam Romani.

Tra l'infeconde rupi, Gravi di eterno Gelo, Noi pur siam preda ai lupi, Che mai non muta il Cielo.

Vivrem come la libera
Aura dei nostri monti,
Quando i crudeli vescovi
Dalle mitrate fronti
Non feriranno i popoli

Non feriranno i popoli

Col pastoral profano, E tacerà l'Oracolo Che mente in Vaticano.

Sol, che regni nel nostro emisfero, E che or tutto fra noi rinnovelli Dei tuoi raggi, più ardenti sian quelli Che saetta la luce del vero.

E la fiamma di spirti novelli Cresca sempre nel cuor del guerriero: Vi abbracciate: son più che fratelli Quei che unisce lo stesso pensiero.

> uno svizzero ad un romano Saprai, gentil guerriero, Soffrir dell'armi il lampo?

Immobile ed altero Teco starò nel campo; Di fuga il sol pensiero Nel cor non m'entrerà;

Se dall'avversa parte Pugnar tu vedi il padre? Se colle trecce sparte Ti chiamerà la madre?

SVIZZEBO

Dei sacerdoti è l'arte: Io non avrò pietà. SVIZZERO

Se il popolo qui cede Della battaglia ai flutti?

ROMANI

Il Tevere ci vede:

Spenti cadremo, e tutti. Sarà ferito in fronte

Chi muor su questo monte.

Pesto egli avrà l'elmetto, Lo scudo aperto e il petto Dall'aste e dalle spade:

Si muor per libertade.

Infame è quella polvere,

Ove il guerrier si giace Con stral che infitto restagli Dentro il tergo fugace.

ARNALDO

Se a questi detti alteri Non hai valor conforme, Diranno gli stranieri: Bruto qui sempre dorme.

## ATTO SECONDO

Stanze del vaticano.

#### SCENA I.

## ADRIANO, GUIDO

#### GUIDO

Signor, concedi al tuo fedel vassallo Ch'ei torni in armi al Campidoglio, e domi Della plebe il furor: poscia d'Arnardo Dal giardino di Dio svelgasi, e s'arda La mala pianta, che fiorir potrebbe Ad eresie novelle.

## ADRIANO

Uom che in remota
Isola nacque, e barbaro vien detto
Dalla superba Italia, e nuovo impero
Vuoi che col sangue or dia principio in Roma?
Gli antichi nomi che rinnova Arnaldo
Nella vota città, la vita avranno
Del fior che nasce fra le sue ruine.
Io sol pavento la fatal dottrina
Onde l'audace impoverir vorrebbe

D'ogni sostanza il clero: ahi so che piace Agli avari monarchi e ai lor fedeli Che cingon spada; ognun di lor desia Tornar la Chiesa ai suoi principi umili, Delle sue spoglie rivestirsi, e santa La direbbe quel dì che che fosse ignuda. Di Cesare alle porte, infin che a lui Di svegliarsi piacesse, allor dovrebbe Assiso starsi il successor di Piero, Portentoso cliente, e a pan servile, Come il mendico che da noi si pasce, Stender la mano che dispensa i regni. Provvide Iddio che il temerario Arnaldo A libertà desti i Lombardi e Roma. Nè dell'Impero la ragion difenda. Al suo lungo furor spazio novello Però concedo, e vaneggiar lo lascio Dietro a quell'ombra che gli par persona, Finchè Cesare giunga. Egli promise Della torbida Roma il fasto insano Reprimere coll'armi, e della Chiesa Porre Arnaldo in balia.

### GUIDO

Signor, l'Impero Tutti gl'iniqui esterminar dovrebbe Che la spada segnò dell'anatèma, Se al voler di colui che tien le chiavi Della gloria di Dio, servir sapesse Con un ossequio volontario e pio, Siccome un figlio al padre. Ora fra i due Occhi del mondo è guerra, e di sua luce Risplender crede quel minor pianeta Che illumina la notte, e nell'oscura Selva del mondo ogni mortal smarrita Ha la diritta via: dal di funesto, A trattar cominciò destra profana L'armi immortali, e contro noi l'Impero Una lancia si fe' degli Evangeli. Tu sei lo spirto che quaggiù gli avviva: L'eterne leggi interpretar conviene Solamente a quel re che non traligna.

#### ADRIANO

Noto, o Guido, mi sei: t'arde lo zelo D'una causa ch'è santa, e non t'accorgi Che langue il suon della guerela antica Fra l'Impero e la chiesa, e non divampa Più la fiamma di Dio nei petti umani. Or nell'Italia è tanto oblio del Cielo Che libertà si cerca, e si combatte. Ma non per noi: mirar vorrei dai flutti Combattuta la nave in cui m'assido: Mai non sarà che nei suoi fianchi aperti Mormori l'onda vincitrice, Ascolto Sempre una voce che dal ciel mi grida: Pietro, per la tua nave invan paventi: Tu porti Iddio. Ma dell' Europa io deggio Reggere ancor le sorti, e sono i regi Parte del gregge un di commesso a Pietro, Nè la miglior: sto nell'Italia incerto Tra Federigo e le città lombarde, Ch'ei s'argomenta di punire, e temo Cesare nuovo, e libertà novella. Una è l'autorità: quando io mi ponga Ove Milano innalza il suo vessillo. Non ubbidire insegno, e quei ribelli Ch'io qui condanno, in Lombardia proteggo. Se con Cesare sto, schiavo divengo A quel poter che non vorrebbe eguali, E nell'antica servitù pavento Ricondurre la Chiesa. Ahi quanto sangue Si sparse a liberarla !... È nello Svevo Indole atroce, lo rapisce il primo Furor di gioventude e di possanza. Popolo ei guida, che feroce e stolto Nelle vinte città stima consiglio Destar la fiamma onde gli tempri il verno. Nel giorno che a costui diede Lamagna Premer quel trono ove sedea Corrado. Di lieve fallo gli gridò mercede Plebeo ministro, e con voce di pianto Le genti accolte ripetean mercede. La maestà della sua man severa Fece silenzio in tutti, e a Dio presente Tutta il superbo sollevò la fronte, Non santa ancora per liquor d'ulivo Da chi tien le mie veci in Aquisgrana, Gridando: « è la giustizia inesorabi le,

Nè cede alle preghiere il suo decreto; Non mi posso ingannar » folle blasfema! Sol non erra quell'uno a cui sul labbro Parla la voce del Figliuol di Dio; Io son colui: Svevo, il mio loco usurpi... E la sventura ti farà crudele, Se perdonar non sai mentre ti splende Il sorriso maggior della Fortuna.

GUIDO

Padre e signor, ciò che delitto estimi Non ardisco lodar, chè se nell'opra Esser merto potea, coi detti insani Lo violò; ma pur nel re mi piace Tanto rigor: quando ai tuoi cenni ei serva Con cieco ossequio ed ubbidir veloce, Dovrai sull'ara benedirgli il brando. . Quel di sospiro in cui d'Arnaldo il sangue La fe rinnovi dell'antico patto Fra la Chiesa e l'Impero, e d'ogni male Svelgano insieme la comun radice, E taccia l'uomo allor che parla Iddio Sopra il tuo labbro. Tutto in sè l'Inferno Senta Abelardo, che primier le corte Ali spingea dell'intelletto umano A temerario volo; ed empio, e stolto Nella sua scuola dimostrar tentava Ciò che teniam per fede, ed appressarsi Colla ragione al vero inaccessibil e. Ahi la pronta credenza, e dello spirto

La povertà, cui fu promesso il Cielo, Per lui s'ebbe a dispetto, e sul maggiore Dei misteri di Dio vennero a rissa Pur di Gallia i fanciulli, e l'infinita Schiera che in gente vana a lor somiglia; Retro al sofista suo la razza audace Entrò nel tempio a lacerar quel velo Che coprì l'ara, e pur dei Santi il Santo Fu nei trivj argomento a strepitoso Garrir di volgo: in quella scuola Arnaldo Crebbe al delitto: egli quell'armi stesse, Onde fe'guerra al Cielo il suo maestro, Or contro il soglio ha volte e la tua santa Autorità, che dei monarchi al freno I popoli educò; ma l'empia voce Qui suona ancor, perchè lo zelo è morto Ond'arse in terra il tuo fedel Bernardo. Madre di Dio ! che se ubbidito avesse. La terra dov'ei nacque al suo consiglio E d'Innocenzo ai cenni, il fero Arnaldo. Che nella fuga seminò gli errori. E ai trionfi or qui vien da lungo esiglio, Nelle mani cadea del mansueto Nostro poter, che l'alma errante avrebbe Sì ricondotta a Dio col pentimento. Ch'ella al Cielo potea salir dal rogo. Debita pena al corpo suo.

> ARNALDO La Chiesa.

Fino alla tromba che nel giorno estremo In ogni avello sveglierà la polve. Deve la guerra sostener col mondo D' errori armato che si fan dottrina. Lo Svevo abbiam nemico: or collo scettro La possanza tener di Carlomagno Io so ch' ei vuol: spera che torni indietro Il fiume eterno degli umani eventi. E a un suo cenno ubbidisca, e gli riporti L' antico freno che corresse il mondo. A quella norma ricompor vorrebbe Tutti gli stati, e dominar la Chiesa. A cui deve ubbidir: scandalo ei grida I riti nostri, una spelonca il tempio Ove l'oro si conta, e Dio si merca Sul sepolcro di Pietro. Oimè sul trono Sta l' cresia d' Arnaldo! e se non fosse Che amor gli ferve d'una fola antica Nell'indomito petto, esser potrebbe Di Cesare l'amico: ei l'empio capo Promise a noi per vendicar l'Impero, Ma non la Chiesa: a separarla ei viene Dalle città lombarde, ove risorge La libertà che qui mal chiede Arnaldo. Temo i doni di Cesare: infamarmi Spera col sangue che a un mio cenno ci versi, Ond' io poi grato e reo la man sollevi All' anatèma di Milano, e ponga In sua balia l' Italia e Roma, O Guido,

Tutto cangiò! La Croce invan sovrasta Sulla corona ai re, chè il suo mistero Non aggrava la fronte a quei superbi. Non riconoscon che fu data a Pietro In retaggio ogni gente, e si distende Ai confin della terra il suo potere. Però non deggio essere in tutto avverso Alla ragion del popolo: t'è noto Ciò che sperò Bernardo: oli s'io potessi Tornare Arnaldo al nostro grembo, e farne Un lione di Dio! dalla sua fronte Disgombrerei dell' anatèma il carco, Se in Milano costui gridar sapesse: Libero è l' uom quando ubbidisce a Dio, Che parla nel pontelice.

#### CUDO

Non sono
lo nel cospetto d'Adriano?... e questa
La voce sua non è ?... deh nel tuo segno
Soccorrimi, o Signor. Guido, sei desto,
Oppur dell' uomo l'avversario antico
In fero sogno a cui fuggir non puoi
Così ti parla?

#### ADRIANO

Tu sei desto, e sogni; Stolto! obliasti che Gesù non vuole Del peccator la morte, e ad Abelardo Perdonava Bernardo, e pur gli piacque L'austera vita a cui si diede Arnaldo? GUIDO

Finte virtudi, o vane: or sta la morte Nell' opre sue.

ADRIANO

Posson col mio perdono

Risorgere alla vita.

GUIDO Ei s'è diviso

Dal gregge tuo.

ADRIANO

Pur sull'abisso io deggio Cercar la pecorella: io son pastore Che perirvi non teme.

Arnalde

Arnaldo è lupo.

Può farlo agnello Iddio: sorgere ei puote, E tu cadere.

GUIDO

O signor mio, ti piaccia Questo consiglio di mutar.

ADRIANO

Mutarmi!

Io che non erro?

GEIDO

Ma ti uscì di mente Che un Concilio il dannò?... puoi tu?...

ADRIANO

Che dici?

Io posso tutto: osan le membra audaci Ribellarsi dal capo? in queste mani Non stan le chiavi un di concesse a Pietro? Qual sentenza di Dio, ripete il Cielo La mia parola che qui scioglie e lega. Non tanto Arnaldo osò. Sol della terra Mi contrasta l'impero: or più di lui Tu sci fuor della Chiesa.

#### GUIDO

Oh Dio! perdona (\*); Errai: perdona! Io dai tuoi piè non sorgo Se non m' assolvi: m' ingannò lo zelo. Sono il tuo fango: or qual più vuoi mi forma, Vaso di gloria o d'onta.

#### ADRIANO

Alzati, e pensa
Ch' io sol dal monte, ove mi ha posto Iddio,
A dissipar le tenebre del mondo
La face innalzo: è della sua chiarezza
Figlio lo zelo che all'error fa guerra.
Sempre travia chi guarda altrove; io sono
Norma all'opre, ai pensieri, e tu seguirmi,
Non preceder mi devi; agnello umile
Al pastore t'atterga, e guata il suolo;
L'orme che vi segnai guidano al Cielo.
Conosco Arnaldo: ei qui verrà, lo spero,
A segreto colloquio: ancor non sono
Nel vicin tempio i cardinali accolti,

(\*) S' inginocchia al papa.

Che fra il clero devoto e i suoi fedeli Denno proceder meco a Laterano, E consacrarmi sul maggior dei troni. Ov'io mutar non possa il cor superbo Dell'infelice Arnaldo, allor sapranno Il volere di Dio: quando il periglio Sta sulla Chiesa, non son io che parlo. A lor t'unisci, e i nostri cenni aspetta.

## SCENA II.

## ADRIANO

Volere uman! poichè in Adamo osasti Di ribellarti a Dio, come sei pigro A un verace ubbidir! Costui che crebbe In un cenobio, ove a servir s'insegna, Al mio poter, che venerata ed una Fa la Chiesa di Dio, sottrarsi osava!... Sopra ogni grado onde quassù si ascende lo trovava un dolor: ma sulla cima Vi stanno tutti, e nascono le spine Sulla cattedra mia più che sul trono... Quanta fatica è nel guardar dal fango Ouel manto che i più forti omeri aggrava! Oh queste gemme della mia tiara Sono un fuoco che m'arde il travagliato Capo che a te, Signor, piangendo innalzo. Ma non deggio temer: colui che seppe

Section 1

La croce sopportar, ch'era si grave,
Dei peccati del mondo, al servo infermo
Soccorrerà... lo rappresento in terra.—
O silenzi del chiostro, o della mia
Isola nubi, che del Sol modesta
Fate la luce, siccome era un giorno
La sorte mia, qui fra i tumulti insani
Dell'empia Roma, e lo splendor superbo
D'ardente Cielo, io vi ricordo, e piango.

#### SCENA III.

Stanze nel castello di Giordano.

## GIORDANO, ARNALDO

#### GIORDANO

O santo petto, invan t'affanni e tenti All'altezza inalzar del tuo pensiero L'umile Italia: ella ha d'errore ingombro L'infermo capo, e sempre in lei combatte L'una coll'altra mano: e chi potrebbe Del Sacerdozio a un tempo e dell'Impero La guerra sostener, se Roma istessa, Roma che sa come gli Dei si fanno Ch'ebber guerra fra loro, e qui gli ha visti Correr nel sangue per seder sull'ara Più fatal d'ogni trono, ancor parteggia Fra il pontefice, e noi: tu cerchi invano Dall'error liberarla , e l'Evangelo
Ai sacerdoti opporre: a lor si crede
E non a Dio: scrivon gli astuti i primi
Nel libro della mente, e queste note
Cancellar non è dato: a me lo credi,
Io nel sen dei più ardenti un pauroso
Odio conosco delle fole avite:
Pugnano ancor con esse, e non l'han vinte,
E nel furor nascondono i rimorsi.

#### ARNALDO

Fede si serbi a Roma: io non potrei Divellermi da lei: fosse ombra e sogno, Nel vano amplesso di perir mi giova. Soffri, o Giordano, e spera.

#### GIORDANO

Una speranza Avrei, se Pietro fosse morto altrove.

### ARNALDO

Ah non avvenga che pel reo cultore Tu ti riduca a maledir la pianta... Ma che pensa il senato?

## GIORDANO

Ei si figura
Che un nuovo impero qui risorga, e possa
Divenir fonte del poter supremo
Il suo nuovo consesso, o almen confermi
L'imperator che la Germania elegge.

#### ARNALDO

So che in tali speranze a quel Corrado,

Cui lo svevo or succede, un di scriveste Magnifiche parole: ei pria superbo Non le degnò d'un cenno, e poi feroce ; Precipitando dal disprezzo all'ira, Se nol rapia la morte, ei qui movea Del terzo Eugenio a vendicar la fuga, E rispondea col ferro il re tedesco Al romano senato.

#### GIORDANO.

Or vien lo Svevo
A farsi sacro, e più spiegar l'artiglio
Allo strazio d'Italia, e solo il papa
Ricercherà fra noi: Roma pagana,
Quei tiranni che uccise in Ciel ponea:
Santa divenne, e quella man, che tiene
Le chiavi che in Giudea fur date a Pietro,
La tirannia consacra.

## ABNALDO All'armi, all'armi!

Io lo gridai.

## GIORDANO

Ma invan: questo senato
E il popol tutto che sentier non crede
Laddove orma non sia, negli usi antichi
Fia che si appaghi, e manderà legati
Al crudel Federigo, e tutte al vento
Roma dispiegherà dei suoi vessilli
Le dipinte paure, abbandonando
A vetuste pareti i ferri immoti,

Reverente all'Impero; e fia chi veli Con superbia di nomi il vil timore Che gli desta il tiranno: a lui si deve, Già gridar odo, il solito tributo Da Roma dimandar? Perchè non viene Su carro trionfal?... Miseri e stolti! Dalla superbia del tedesco avaro Vi fia negata la più vil moneta Che all'Italia rapì; sol d'essa i figli A germanico plaustro incatenati Ei dall'arse città condur vorrebbe Al Campidoglio; e sì discordi e vili Siam fatti omai, che dalla plebe insana Plausi, e non compri, avrebbe. Oh senza speme Città, che a regno o a libertà ritrovi Nella memoria delle tue grandezze Ostacolo e rampogna, e in lor consoli La tua viltà, che servi, e fremi, e sogni, Misera, e sei pur dal passato oppressa! ABNALDO

Se diedi a una virtù che presto langue Troppo audaci consigli, e quel possente Affrontar non osate, almen difese Sian queste mura, ed ai Tedeschi è chiusa Pur la via della fuga: avranno a fronte Il possente Normando, a tergo insorge La vendetta Lombarda, e questi lurchi Di calore e di polve impazienti, Se osan qui rimaner, struggersi io veggo Negli squallidi campi, in questo cielo Tacito, ardente: ivi avverrà che pugni Ai danni loro anche d'Italia il sole.

#### GIORDANO

Pensa di Roma all'immortal nemico, Ch'è re dell'alme, ed ogni cor far vile E languido ogni braccio: Italia è schiava, Se baciarsi vedrai Cesare e Pietro.

#### ARNALDO

Pronti a tradirsi, e ancor non bene è noto Chi sia fra lor che più somigli a Giuda. L'uno all'altro s'opponga, e pria che parli Coll'astuto Adrian, Cesare ascolti I legati di Roma; ei tragge seco Gli esuli della Puglia: a lor conviene Stringersi d'amistà, chè ad essi ei vuole Render la patria, e alla Germania un regno Che il Normando usurpò. Sempre la druda Aborrita da noi, nelle sue guerre Vince perdendo, e al pastoral ricorre, Se cade il ferro dalla mano imbelle: E sul capo fatal resta la mitra, Quando l'elmo balzò: tosto al Normando, Ch'ella domo vedea dai suoi terrori, Comandò prigioniera, e gli sorrise, E tutte consacrò le sue rapine Purchè ligio ei gli sia : fu quindi offesa La ragion dell'Impero; è un odio antico Fra i Normandi e i Tedeschi : or nel vassallo

Del Romano Pastor vede un ribelle Federigo superbo; a lui palese Sia che finge sdegnarsi, e puttaneggia Con quel Guglielmo, che ai Normandi impera, La Curia infida, e che Adriano a tergo Dell'esercito suo, che in Puglia ei guida, Tutte potrebbe sollevar le genti Se in Roma ei regna: a noi serbar conviene Gli ordini nostri: e Federigo in tanto Pericolo di cose aver potrebbe Maggior fiducia nel roman senato Che nel prefetto da gran tempo avvezzo A pontificia servitù. Migliori Darà consigli il tempo, e in questa guerra Milano vincerà. Se voi col senno Libero stato ora serbar potete, Certo avverrà che almen sia Roma il capo Dell'italiche genti, e un patto unisca Le sue città; se non avviene, indarno Si sparse il sangue, e questa gloria è breve. Si oblierà che la crudel procella, Che i lieti fior della speranza uccide Nel giardino d'Europa, ognor movea Dal Germanico cielo: ahi la sua gente, Come una rupe che quei campi opprime Su cui ruina, e poi vi sfida i venti Immobile e crudele, non si posi Sul dolce pian d'Italia, e la condanni Con lurido marito a nozze eterne.

GIORDANO

Suona la tromba del castel.

SCENA IV.

UN VASSALLO DI GIORDANO, E DETTI

GIORDANO

Che rechi?

A tumulto commove i suoi fedeli L'ostinato Adrian ?

VASSALLO

Chiede l'ingresso

Un messaggero suo.

GIORDANO

Venga... Che vada

Macehinando costui?

ARNALDO Non

Non si paventi.

Ma cauti siam.

SCENA V.

UN ARALDO DEL PAPA, E DETTI

GIORDANO

Il tuo messaggio esponi.

ARALDO

Spera il nostro signor che a parlamento

Venga con lui...

GIORDANO Chi di noi brama?

ARALDO

Arnaldo.

lo di stupor son pieno.

ARNALDO GIORDANO ARALDO

Io di sospetto.

E la sua fede impegna a far sicuro D'ogni offesa il suo capo.

> ABNALDO Udrai fra poco

La mia risposta.

SCENA VI.

GIORDANO, ARNALDO

GIORDANO

Che risolvi? Ah pensa Ch'eretico ti crede, e, teco usato, Santo divien l'inganno.

ARNALDO

A tanta altezza Adriano giungea, ch'ei non potrebbe All'insidie piegar l'animo altero; Con intrepido zelo al suo cospetto Presentarmi saprò : regno nel mondo Cristo non volle, e nel Vangel favella Apertamente.

GIORDANO

Ma le sue parole

Interpreta costui.

ARNALDO Di Pier le chiavi

Ora tiene Adriano in sua balia,
E riverente al lor potere io deggio
Tentar ch'ei le ritorni ai primi onori;
Non faccia d'oro e più di colpe acquisto,
Il mondo guidi, e nol possieda, e sia
Disgiunta alfin dal pastoral la spada.
A liberarci dal servaggio antico
Gesù moriva in questi giorni. Ah parli
Del pontefice al cor la sua dottrina!

GIORDANO

I Farisei novelli a quella croce, Ov'ei pendea morendo, han l'uomo confitto.

Trarnel saprà quei che risorse, e vinse.

Cristo risorse, e libertà non puote Franger la pietra del sepolero antico Chè vi è sopra l'altar...Vanne...rimosso Esser non può da così grande impresa Un magnanimo core : ah! ch'io non deggia Piangere sull'amico, e vendicarlo. Ma patrizio di Roma, i senatori Adunerò sul Campidoglio, e cinti Noi sarem di quell'armi in cui m'affido.

## SCENA VII.

# GIORDANO

Misero Arnaldo! a libertà fatali
Preveggo i giorni del dolor di Cristo.
Dalle cattedre infide ove confessa,
Ora sul volgo il sacerdote astuto
Regna, e nei ciechi petti estingue o crea
Mille rimorsi, e ad espiar gli spinge
Col delitto il delitto. In Adriano
Quanto è vano sperar! nacque Britanno,
Onde l'Italia aborre, e vuol nel fango
Il popolo di Roma: quell'orgoglio
Solitario e crudel, che dalle muto
Tenebre del cenobio or qui l'inalza,
Gran tempo è che fugò dal petto austero
Ogni doleczza degli affetti umani.

## SCENA VIII.

Stanze del Vaticano.

# ADRIANO, ARNALDO

### ADRIANO

Cadi a' miei piè, gli bacia, e poi la fronte Umilia sì ch'ella s'affigga al suolo Ch'io calpestava. Arnaldo, a me si parla Siccome a Dio; prostrati: io non dovrei Un empio udir... ma la speranza aduno Del pentimento suo... pria che gastigli Le tue carni il cilizio, e cener vile, Su cui morrai, ti copra il crin canuto, Parlar mi puoi, ma dalla polve.

### ABNALDO

I piedi

Ai discepoli suoi baciò l'umile Che rappresenti in terra, or dal tuo labbro Le voci ascolto del primier superbo. Pentiti, o Pier, che lo rinneghi, e sei Vicino al tempio, ma lontan da Dio.

# ADRIANO

Tu, che dall'Alpi ruinando a Roma Col vano suon dei non intesi nomi L'eco svegliasti delle sue ruine, Ritorna al chiostro: hai le città divise, Monaco errante, e colle tue dottrine Agiti il mondo che lasciar giurasti.

## ARNALDO

Tu, che dal fango al pontificio trono Come serpe salisti, e sciavo abietto Ai monaci che spregi, in Santalbano La lor mensa nutria dei suoi rilievi, Principi umili a me ricordi? e tanto Discese oblio dalla fatal tiara Sull'ignobile capo?...or via, gli oltraggi

Taccian fra noi : non parliam d'avi : alfine Pensa quel sangue che ci fece uguali; Sei pontefice, o re? l'ultimo nome Mai non si udiva in Roma; e se di Cristo Il vicario tu sei, saper dovresti Che sol di spine fu la sua corona.

### ADRIANO

Ei della terra mi donò l'impero
Quando il gran manto mi vestiro, e scelto
Al maggior seggio della Chiesa io fui.
La parola di Dio ereava il mondo,
La mia lo guida: tu vorresti al corpo
L'anima serva! libertà favelli,
E fai guerra a colui che solo in terra
Può star fra l'uomo e i suoi tiranni? Arnaldo,
Fa senno...il credi... ogni tuo detto è vano
Strepito che qui muore, o si disperde
Nei deserti di Roma: io sol dir posso
Quelle parole che ripete il mondo.

### ARNALDO

Esse non fur mai libertade; e posta
Fra i popoli e i tiranni, è ognor la Chiesa
Coi deboli crudele, e vil coi forti :
E soffogato dai crudeli amplessi,
Che i Cesari si danno e i sacerdoti,
L'uom rimase finora. O pastor sommi,
Farsi ludibrio delle sorti umane
I re mirate, e voi sopra i crudeli
Dritti del ferro, sulle colpe istesse

Che non osò la tirannia pagana, Il gran manto spiegate, e tutto è notte. Alla figlia del sangue e del dolore, Che gli altari inalzò sopra le tombe Di chi per lei moriva, in ver fatale Fu chi diè l'oro, e nella man, che solo Deve alle preci alzarsi, il ferro ha posto: Bevve l'oblio delle virtudi antiche Dentro i calici aurati, e sulla terra Non fu l'eco di Dio, ma dei tiranni Dai sette colli, ove la sede ha posto, Più il Golgota non vede, il primo altare.

### ADRIANO

Tu ne calunni: ebber per noi gli oppressi E difesa ed aita, e Roma ha vinti L vincitori suoi : ruina e tomba Era a sè stessa, e il Barbaro col ferro Le sue ruine misurar vedea Dimmi chi fu colui che pellegrino Or fa tornarlo ov'ei giungea nemico? Non degli eroi, d'un pescator la tomba A lui mostrava, e gli gridò : -- ti prostra. --E il Barbaro ubbidì... Roma sorgea Dalle ruine che salvò la croce. E il palpito fecondo al cor sentia D'una vita novella, e della fede I trionfi mirò: questa divenne Del Campidoglio suo l'immobil pietra. Eterna alfine è Roma; il suo pastore

Disprezza i regni dove son confini, Chè divenne signor dell'infinito.

### ARNALDO

Perchè qui cerchi impero, e poco in Cielo, Molto stai sulla terra? ahi mal si grida Nelle vostre preghiere: - il core in alto -Siete sempre quaggiù: perchè la spada Al pastorale unisci, ove sia tanta L'onnipotenza delle tue parole? Cristo non volle che alla sua difesa Il ferro si snudasse, e tu di Pietro Solo quest'opra ch'ei dannava imiti: Che dico! il gregge a te commesso uccidi Dei Barbari col ferro, e poi ti chiami Puro di questo sangue: alı sei nell'opre Tanto discorde dal tuo dir, che vero Fai la menzogna, e poi menzogna il vero. Servo dei servi ognor ti chiami, e sei Dei tiranni il tiranno, e t'accompagna Dei secoli a traverso un sol pensiero. Tu vuoi milizia i sacerdoti, e regni Col terror delle mistiche parole Umilmente superbo, e re combatti, E sacerdote imprechi, e mai non duri Sacerdote nè re, chè ognor t'assidi Vinto sull'ara, e vincitor sul trono.

ADRIANO

Empie parole ascolto; omai diviso Sei dalla Chiesa: l'anatèma eterno Di tenebre ti cinge, e in te favella Il rio Demon che ti possiede.

ARNALDO

Invano Atterrirmi presumi; io ben conosco Ouell'alta legge a cui servir dovresti. E nel volume suo non si cancella. A te sol non ragiono: omai tu segui Antichissimi esempi, e sta sepolto L'Evangelo di Dio sotto i Decreti Dei romani pastori; ed essi in cima Della crudel grandezza, onde si preme Tutto quaggiù, lasciano il gregge umano Nella valle agitarsi; e se gli turba D'esso il cieco tumulto, e il sanguinoso Vello ricusa alle lor mani ingorde, Barbari lupi nell'ausonia terra, Che tanto sangue bagna e non feconda, Chiaman dall'Alpi: or perchè invidi a Roma Le sue ragioni antiche?

ADRIANO

Italia accoglie Dall'antica virtù genti lontane Più della plebe tua.

ARNALDO

La plebe è veltro

Che feroce si fa nelle catene.

A libertà fai guerra; e allor ti è forza
Temer lo schiavo che i suoi ceppi infrange:

Poi le sue colpe gli rampogni, ed osi Chieder virtù, dove non son diritti. Sacerdoti crudeli, a voi diletta Soffrir le colpe per crear rimorsi. Che padri sono di crudel ricchezza, Onde gemono i figli, e voi godete, A donar poco e a rapir molto avvezzi. Traffico di paure e di menzogne Per voi si fa: tutti v'impingua un cieco Volgo che corre dai delitti all'are, E dall'are ai delitti: e poi gridate, Se da penuria stimolato ei viene A turbar gli ozi che vi fece Iddio. Ma di Roma si taccia: or se tu brami La tua possanza esercitar, reprimi Dei vescovi i delitti, e si vergogni D'esser la Chiesa ai poveri matrigna. Nelle città lombarde ogni pastore Divien tiranno, e con perfidia accorta Per la Chiesa parteggia, o per l'Impero. Han molli cibi, splendidi apparati, Gioie lascive, ed i suoi freddi altari Copre la polve, dove sta la mitra Dimenticata dalla fronte altera. Che ricopre il cimiero, e non s'abbassa Nel tempio ormai deserto in faccia a Dio, Ma nei campi di stragi ancor fumanti Sul caduto nemico, e i colpi accerta Al sacrilego brando, ed all'estreme

Preghiere insulta con rampogne atroci; Poi nel petto del vinto ei si fa strada, E v'insanguina l'unghie al suo destriero. Quando v' ha breve infida pace, e stanco Fra le stragi si asside il sacerdote, Son gli ozi suoi delitto, e alle rapine La mollezza succede : entra furtivo Ei nell'ovil: ciò che bramò nel giorno Fra le tenebre ardisce, e son gli stupri L'imen permesso ai sacerdoti. Invero, Come Roma sperò, da lor deposta Fu la vil soma degli affetti umani, Hanno ingrata libidine di belve, Che oblia la madre, e non conosce i figli. Non di preci sonar, ma di latrati Odi le selve, in cui si aggira e regna Pastor lombardo, e al poverel digiuno Quel pan rifiuta ond'è sì largo ai cani, E l'empie guerre con crudel tributo Nutre l'iniquo, e sull'altar di Cristo, Ch'è principe di pace e di perdono, La vendetta si giura, e quelle faci Che getta in sen delle cittadi, accende Nelle lampade ardenti innanzi a Dio.— Diventa re dei sacrifici; ascendi La montagna di Dio; su quei perversi I tuoi fulmini vibra; e più temuto, E più grande sarai, Dimmi, Adriano: Non devi un peso sostener che grave

Agli Angeli sarebbe? a che la morte Brami unir colla vita, e far mendace La parola di Dio che disse: In terra Il regno mio non è? Di Cristo, e Roma Segui l'esempio: piacque ad essa e a Dio Premer gli alteri, sollevar gl'imbelli... Bacio il tuo piè, se i re calpesta.

#### 4 DRIANG

Arnaldo.

Io non parteggio, impero: e fatto in terra, Qual Dio nel Cielo, il giudice di tutti, E nessuno di me, veglio, e dispenso E speranza, e terrori, e premj, e pene, Ai popoli ed ai re: principio e fonte Son della vita, che possente ed una Fa la Chiesa di Dio, che genti e troni Agitarsi mirò tra le frementi Onde del tempo, e nell'immobil scoglio Ov'ella siede infrante; e perchè certo Uno spirto la regge, non delira Per mobili dottrine, e serba eterna Grandezza nel volere e nel disegno.

ARNALDO

Se rompe fede alla parola eterna, Più la Chiesa non è : quando il mortale Nella notte giacea d'antico errore, Un Cesare pagano esser potea E sacerdote e re: ma quella notte Illumino Colui che più del sole Empie il mondo di vita e di pensiero. Coll'eterna dottrina egli divise Ciò che tu brami unir: ti fai diritto La calunnia Giudea: ma se si legge Nel volume di Dio, trova ribelli Colui che usurpa, e allor si viene al sangue; E si versa per voi che siete eterno Rossor di Cristo: egli serrar volea Il tempio della guerra, e voi l'apriste.

ADRIANO

Coi peccato si pugna, e a far sicura Di Sionne la rocca, e quindi i rei Ci fanno guerra, e pur gli stolti. Arnaldo, Tu mi muovi a pietade; invan riscaldi Col petto tuo queste ruine, e guati Nei sepolcri di Roma: ossa non trovi Cui possi dir : « sorgete » ah non vi resta D'un solo eroe la polve! E vuoi che torni Coi nomi antichi la virtù degli avi! Ma tribuni, senato, ordine equestre, Tu puoi, Roma, bramar gloria maggiore Nel pontefice tuo, che non difende I dritti incerti d'una plebe insana; Ma tribuno del mondo ei siede in Roma. E ai popoli ed ai re qui grida: -io vieto. Ripeterti degg'io che più dell'empio Poter che indarno rinnovar si tenta Qui fe'morendo il Pescator di Giuda. Col sangue suo quasi una patria ei fece

A popoli diversi, e questo loco, Ch'era città, divenne un mondo : è tolto Dalla legge di Cristo ogni confine Che i popoli divise : è questo il regno Che la preghiera sua richiese al Padre. La Chiesa ha figli in ogni gente : impero Io re non visto, e da per tutto è Roma.

ABNALDO Tu t'inganni, Adrian. Langue il terrore Dei fulmini di Roma, e la ragione Scote le fasce che vorresti eterne: Le romperà : non bene ancora è desta. Già l'umano pensiero è tal ribelle Che non basti a domar: Cristo gli grida Siccome all'egro un dì : « Sorgi e cammina. » Ti calcherà, se nol precedi : il mondo Ha un altro vero che non sta fra l'are. Nè un tempio vuol che gli nasconda il Cielo. Fosti pastor, diventa padre: è stanca La stirpe umana di chiamarsi gregge; Assai dal vostro pastoral percossa Timida s'arretrò nella sua vita. Perchè in nome del Ciel l'uomo calpesti Ultimo figlio del pensier di Dio? ADBIANO

Abelardo rivive, e qui mi parla Sul labbro tuo : quando alla fede opponi La superba ragione, e vuoi regina Questa ancella di Dio, sei nell'abisso Che un altro abisso invoca, e luce, e vero, E riposo non v'ha sulla tua via.

ARNALDO

Tu compreso non m'hai.

ADRIANO

Se il tuo maestro Nel pentimento imiti, e credi, e speri Ciò che intender non puoi, perchè la Chiesa Turbi con altri errori, e persuadi Le cieche genti alla più gran rapina Che far si possa, e tra gli altari ignudi Vuoi la sposa di Dio mendica e schiava? V' ha libertà senza gius'izia? Ed io Fra lo squallor di povertà derisa, In una terra che a'miei piè ruini, La ponderosa sostener potrei Mole di Cristo, e vigilare il mondo Se per me tremo?... Alla dottrina ingiusta Rinunzi Arnaldo, esca da Roma, e poi, Quando sia tempo, le città lombarde Con libertà che non offenda il clero Sante farà, pur ch'egli sia la mano Dell'intelletto mio. Con questi patti Rendo il figlio alla madre, e tu pentito Del pio Bernardo le speranze avveri; Torni con Pietro a militar: ma prima I cardinali interrogar mi piace Su questo avviso mio.

### ARNALDO

Di lor che parli? Eco son essi inanimata e vile, Che i detti tuoi ripete, io ti rispondo... Vana speranza accogli; io son fedele A Roma. e a Dio.

### ADBIANO

Pensa al gastigo, Arnaldo,

# Che ti sovrasta!

#### ARNALDO

Il mio disegno è santo. Coi supplizi atterrirmi invan presumi: Non ti ricordi che la Croce ha vinto?

#### ADRIANO

Spento sarai... non ora... Olà... vassallo, A quel castello, ond'ei qui venne, Arnaldo Riconduci, proteggi, e siano ammessi Al mio cospetto i cardinali.

## SCENA IX.

# ADRIANO

È tempo

Che la clemenza cessi, e s'entri alline Sulla via del rigor. M'è forza omai, Come Cristo insegnò, porre all'aratro Con santo ardir mani animose e pronte, Nè rivolgermi indietro, io pur dovessi Quel solco che aprirò bagnar di sangue: Non avverrà... ma col sudor sul volto, Coll'affanno nel cor giungere io spero All'eretico sterpo... e lo commovo, E lo svello, e lo atterro, e non mi frena Rispetto alcun: chi più del ferro è pio Che lacera la terra, e la feconda, E tronca spine il cui veleno è morte?

### SCENA X.

# CARDINALI, ADRIANO

## UN CARDINALE

Signor, che tardi? Al Lateran si vada: Consacrarti dobbiam.

ADRIANO
Non fia.

Che dici?

## ADRIANO

Voi mel chiedete? Costantin quel tempio Edificava a Dio, poichè a Silvestro Diè la gran dote. Ivi da noi si prende Il possesso di Roma, e sorge il trono Di Pietro al successor. Dite, fratelli, Or qui com undo? Incoronar lo schiavo, Schiavi ancor voi, potete?

## UN CARDINALE

Il nostro padre

Tu sei... che brami?

ADRIANO

Nell'esiglio Arnaldo,

Che ridurre alla Chiesa invan tentai: Ai senatori, ai consoli, a' tribuni Colto ogni dritto che si usurpa a Pietro: lo qui dell'empia libertà pagana Il nome stesso tollerar non deggio; èresia la dichiaro, e render voglio I Campidoglio a Cristo.

> UN CARDINALE All'opra santa,

Signor, qual armi ora ci dai?

La Croce...

'incitrice del mondo, e tu l'impugna, iuido fedele; annunzia a quei ribell: il mio volere, e t'accompagni il clero. Voi, senato di Dio (\*), meco venite Di Pier nel tempio a supplicar l'Eterno.

## SCENA XI

# GUIDO

Come dell'Eritreo l'acque divise

(\*) Volgendosi agli altri cardinali, dai quali accompagnato egli parte.

Dalla man di Mosè, possa alla Croce E ad un mio cenno rispettosa aprirsi Questa plebe crudel che ondeggia e freme, E il mite agnello trionfar del lupo Ch'entrò d'un salto nell'ovil di Cristo. Ma invan si spera; ed Adrian nel santo Impeto dello zel pose in oblio Quanto caro alla plebe, e a noi fatale Il Campidoglio sia. Quivi al Senato Lucio fe' guerra, e gli piombò la morte Sull'adorato capo: ugual destino Sarei lieto incontrar, chè del martiro Bella è la palma che disserra i Cieli; Ma ben deggio vietar che in mezzo all'ire Si profani di Pietro il gran vessillo, Ch'è la gloria maggior del paradiso: Meco verrà Leone in sua difesa.

## SCENA XII.

Piazza sul Campidoglio.

SENATORI che discorrono fra loro. GIORDANO in disparte.

GIORDANO

Già dalla rocca che afforzar gli piacque Il Senato discende, e la risposta

Che il superbo Adrian diede ad Arnaldo Or traggon tutte per udir le genti. Speme non ho: qui spento almen cadessi! Bello è il morir sul Campidoglio, e pura Una luce lo veste: in cima ai templi Stanno le pigre nubi ov'è mistero; Deh celateli a noi; vien dagli altari Quel terror che ci prostra, e rende eterna La nostra servitù: su questo monte È un arcano poter che fa presenti I secoli che furo, e qui risorgere Sembran le glorie, dove sta la morte. A chi nacque Romano, e poi ripiomba Nella miseria di superbia piena, Com'uom che vide, e si ricorda, e freme. UN ARALDO DEL SENATO

Al seggio tuo vanne, o Giordan.

GIORDANO

Chi giunge?

SCENA XIII.

Popolo, ARNALDO, e detti

POPOLO

Evviva Arnaldo.

UNO DEL POPOLO

Ei non temea la morte
Per la santa repubblica.

UN ALTRO DEL POPOLO Fidarsi

D'un pontefice osò.

UN ALTRO DEL POPOLO

Monaco, e Inglese!

GIORDANO

Silenzio, amici: e tu, signor, che sei D'anni maggior, ciò che dal papa ottenne Chiedi ad Arttaldo.

> UN SOLDATO All'armi!

> > POPOLO

Oh qual tumulto!

UNO DEL POPOLO Giunto è il Tedesco.

.

E che? tremate?

UNO DEL POPOLO

Io veggo

L'aquila nell'insegna.

UN ALTRO DEL POPOLO È Guido.

POPOLO

È Guido.

ARNALDO

Popolo, accorri, e lo respingi: ascende Il sacro monte, e il tuo Senato ci vuole Scacciar dal Campidoglio.

# UN VECCHIO SENATORE

A pace ei viene
Con esercito pio: non vedi il clero
Umilemente a passi gravi e lenti
Verso di noi procede; e qui s'inalza
Degl'inni santi l'armonia soave?
Pensate ai giorni in cui noi siam.

GIORDANO Ma Guido

Non lo ricorda: di Leon le squadre
Ai sacerdoti ha miste, ancor ch'ei venga
Cinto di faci, addolorato e scalzo.
Presso al vessillo suo monaci astuti
Van d'un flagello armati, e si tormentano
Con insana pietà le spalle ignude.
Un pallido furor colora il volto
Della stolida plebe: urli feroci
Succedere udirai, bestemmie ed onte
Agl'inni lor. Seguitemi, volate
A soccorso dei miei: non si profani
Da questi vili il Campidoglio.

POPOLO

È tardi:

Guido giungea.

### SCENA XIV.

GUIDO Cardinale, colla croce innanzi, seguitato dalla parte più abietta del volgo, dai Monaci, dal Clero, e da LEONE FRANGIPANI colla sua masnada, e detti.

### CLIDO

Popolo, ascolta. Io parlo

Del pontefice in nome: egli non vuole Nella reggia di Dio, ch'è Laterano, Premer quel trono che s'innalza a Pietro...

### ARNALDO

Ben fa: quel trono in polve, e allor menzogna Più non sarà ch'egli succeda a Pietro.

# GULDO

Taccia l'eresiarea: a voi, Fedeli,
Certo dorrà che non s'adempia il rito
Onde il sommo Pastor qui si consacra,
Nè ancor gli offriamo riverenti e proni
Le sante chiavi di color diverso
Onnipotenti al premio ed alla pena.
Ah nella pompa della sua corona
Splenda in cima del tempio, e a voi prostrati
La man benigna abbassi, e verso il Cielo
Poi la sollevi, e benedica il mondo!

GIORDANO

L'ufficio suo perchè non compie?

GUIDO

Arnaldo

Prima da Roma in bando, e poi...

ARNALDO

Proseguo...

La sua tiara diverrà corona, E regnerà. Se vuol costui ch'io torni Se vuol costui ch'io torni Con sacramento mantener del nuovo Stato le leggi.

GUIDO

Ove ciò a lui piacesse, Non lo potrebbe: ha qui ragioni antiche La Chiesa, e siete suoi.

ARNALDO

Neppur di Dio;

Chè libero ei fe' l'uomo.

LEONE

A Cesar torna Questa città, quando sia tolta a Pietro.

ARNALDO Cesare fu tiranno, e i re Tedeschi Hanno il suo nome: la città di Bruto Roma si chiami (\*).

CUIDO

Siete voi Pagani, Che plausi date a chi ricorda un empio,

(\*) Applausi

E in questi di? poichè s'aborre il soglio Quanto l'altare, il mio signor, che padre Chiamano i regi...

ARNALDO

Da quel di non sono

Più i popoli suoi figli.

GUIDO

In Laterano

Verrà fra l'armi della pia Lamagna.

ARNALDO

Tinte del sangue dell'Italia.

GUIDO E Sacro

Da noi fatto Adrian, porrà sul capo La corona del mondo a Federigo Senza che fede ei giuri, e dia tributo Alla vostra città

POPOLO

Lanciam le pietre.

ALCUNI DEL POPOLO

Volin gli strali (\*).

ARNALDO
Oh Dio! che feste?

LEONE

All'armi!

GIORDANO

Voi pur, fedeli.

<sup>(\*)</sup> Guido riman ferito.

SOLDATO

Si frenò lo sdegno A rallegrarlo di maggior vendetta (\*).

# SCENA XV.

GUIDO, IL CROCIFERO, I CHERICI, ED ALCUNI SECOLARI

### GUIDO

Chierco fedel, nelle tue mani è salvo II gran vessillo che ha di Pier l'insegna; È all'ombra sua dolce il morir... chi veggo ? Cinta ha di luce l'immortal tiara, E lieve lieve giù dal ciel discende Sopra limpide nubi, e mi appresenta Dei martiri la palma; e suoni e voci D'Angioli ascolto... O Lucio, al Ciel mi guida Per la tua via (\*\*).

# CHERICO

Spirava il santo... Amici, Non vi rincresca di gravar le spalle Del cadavere sacro, e venga esposto Sul limitar del maggior tempio: affretti Ognun di voi, fidi ministri, il piede

<sup>(\*)</sup> Zuffa fra popolo e plebe, soldati e soldati. I monaci e i preti secolari si danno alla fuga: rimano presso al ferito cardinale il vessillifero con altri cherici, e pianta sulla terra il gonfalone del papa per assistere Guido moribondo.

<sup>(\*\*)</sup> Guido muore

Nell'opra santa che impedir potrebbe L'empio Giordano.

E ad Adrian si dica

Che pei cenni d'Arnaldo in sen di Guido Gli empj strali fur volti.

O sacerdote.

Oseresti giurarlo?

IL CHERICO

Io chiamo Arnaldo Ogni delitto: han tollerato assai I vicarj di Dio, popol ribelle; Or punirlo la Chiesa alfin dovrebbe, E con quell'armi che han la tempra eterna.

# SCENA XVI.

## Piazza di S. Pietro.

I Cherici depongono sulla gradinata della chiesa if cadavere del Cardinal Guido, che hanno portato sulle spalle. Vi si affollano molti del Popolo, e non poche Donne, e fra queste ADELASIA.

## UN CHERICO

Qui posatelo... qui, chè il giusto è morto Per la causa di Pietro, e nel suo tempio Pria che sepolcro egli abbia, e sorga un'ara A chi farà portenti, sollevate Quel manto che lo copre, e si riveli L'opra d'Arnaldo... lo vedete?... i fianchi Aspro cilizio preme... ah voi piangete!

Siam le sue penitenti.

UN CHERICO

Il seno aperto
Ha di cinque ferite; a sè conforme
Farlo Gesù volea nei di solenni
Ch'egli per noi solfri... Donne pietose,
Mentre Guido spirò, gli occhi sereni
Già vedean dalla terra il Paradiso;
Non gli ha chiusi la morte, e vi è la gioia
Di quella speme che divien certezza.

Laceriam le sue vesti.

ALCUNI DEL POPOLO È santo.

ALTRI DEL POPOLO

È santo.

DONNE

E reliquie saranno.

Popolo Apresi il tempio.

ALCUNI DEL POPOLO

Chi giunge?

Un cardinal,

### SCENA XVII.

UN CARDINALE Sulle soglie del tempio, quindi ADRIANO, E DETTI

### CARDINALE

Questo ferètro

Celi il corpo di Guido, e sia locato Presso l'ara maggior (\*).

POPOLO E DONNE

Non ti rincresca

Che lo seguiam.

ADRIANO (\*\*) Lungi.

DONNE

Oual voce è questa?

II pontefice, oh Dio!

ADRIANO (\*\*\*)

Fu sparso in Roma

D'un cardinale il sangue.

POPOLO

Avrà vendetta.

### ADRIANO

Qui regna Arnaldo. Ognun di voi la Chiesa

(\*) Così dice ad alcuni servi che mettono il cardinale nel catafalco S'aprono le porte della chiesa, e il popolo vorrebbe entrarvi.

(\*\*) Non visto.

(\*\*\*) Adriano si mostra con maestà minacciosa sulla porta della chiesa. Dal grembo suo respinge, e queste soglic Io varcar v'interdico.

Indietro.

ALTRI CARDINALI

Indietro.

POPOLO

Questa è insolita pena.

ALCUNI DEL POPOLO Entriam nel tempio

Chi l'oserà dopo il divieto?

POPOLO

Oh vili !

La chiesa è nostra : essa è di Dio la casa, Del Padre nostro che a nessun la serra.

UNO DEL POPOLO (\*)

Io non ardisco.

DONNA

Io tremo.

Al santo cenno

Sopra i cardini suoi rugge (\*\*), e si chiude Ferreo cancello, e ne respinge.

ADELASIA

Amiche,

(\*) Vorrebbe entrarvi

(\*\*) Si chiude solamente il cancello della chiesa onde è concesso vedere quello che dentro vi si fa. Sul limitar prostriamoci : si gridi : Adriano, pietà (\*) : gittar ne lascia Ai santi piedi.

POPOLO

Ah forsennate, e vilil Come fango ei vi calchi.

# ADELASIA

Ai cardinali
Mormora nell'orecchio, e poi sparisce
Fra tenebre improvvise: ahi che prepara?
Ma di pallidi ceri al lume incerto
Ricompar fra gli altari: egli si posa
Sul gran seggio di Pietro; oh qual tremenda
Maestà sul suo volto!

POPOLO

Alfin tacete
Oui move un sacerdote.

## DONNE

Oh Ciel, che reca?

ADELASIA (\*\*)
Tu, Signore, hai nella stola

Il color della viola, Qual dei giorni del perdono Si richiede ai santi riti. Oh! mercè dei rei pentiti!

<sup>(\*)</sup> Tutte le donne gridano come Adelasia.

(\*\*) Il discorso di Adelesia è accompagnato da gemiti e gridi di donne devote.

SACERDOTE

Nunzio qui dell'ira io sono Di Gesù da voi conquiso....

DONNE

Oh! da noi che mai s'ascolta?

Crocifisso un'altra volta In quel pio che giace ucciso, Ei vi chiude il Paradiso.

Dei sacri bronzi il suono! Misere noi, che fia?

UNA DONNA

DONNE

Annunzia l'agonia (\*).

Propizia all'infelice Di Dio la Genitrice

Preghiamo, amiche; e tu, Roman Pastore, Coi tuoi voti soccorri a quei che muore.

La moglie, o il suo consorte Combatte colla morte. Poichè senti sul ciglio Le lagrime d'un figlio, Lo spirto ignudo e solo

S'alza a temuto volo.

SACERDOTE
Questo suon che vi reca paura

(\*) Suona la campana dell'agonia.

Non annunzia privata sventura: Tutti avvolge la stessa ruina...

Siete morti alla grazia divina.

Or se alcuno avvien che pera,

Sacerdote nol consola; Per lui tace la preghiera,

Ed è morta la parola

Che lassù rapida ascende,

Sicchè Iddio tosto discende.

È muto il suon degli organi devoti.

E fra gl'ignudi altari è luce tetra; Stanno in mesto silenzio i sacerdoti

Abbandonati sulla fredda pietra.

Pictà di noi!

ALCUNE DONNE

Pietà di tutti, o Padre.

Io son moglie; infelice!

UN'ALTRA DONNA

Ed io son madre!

IL PAPA COI CARDINALI DENTRO LA CHIESA

Di Cristo le immagini

Velate, o fratelli, Ed ogni reliquia

Nascondan gli av elli.

Costoro delirano

Per vanti feroci!

Prostratevi agl'idoli,

Si atterrin le croci.

Pier, di tue glorie il Tebro

Omai più non ragiona;

Qual dalla fronte all'ebro

Cade una vil corona,

Roma così dimentica

Ciò che in lei fece Iddio; Venne di molti secoli.

Come d'un dì, l'oblio.

Quando Attila volca fino alla polvere

L'altezza umiliar delle tue mura,

E che tu fossi vasta solitudine

Senza un'orma di gloria e di sventura,

Non pei derisi fulmini dell'aquila

I pensieri agitò della paura,

Ma poichè a Paolo e a Pier, di Cristo eroi.

Mirò la spada che vuoi tôrre a noi.

Al vicario di Cristo il suo diritto

Negava Arnaldo, e sciolse agli empj il freno,

E cieca di furor corse al delitto

Roma, che inebriò del suo veleno.

Nè basta il sangue di quel pio trafitto

Che ha di cinque ferite aperto il seno;

Arsi egli vuol col tempio i sacerdoti, E senza altare il mondo, e senza voti.

#### UN CARDINALE

E qui l'empio trionfa? Ahi Roma ingrata! La paura e l'ignominia

Sian corona alle tue mura,

Nelle vie la solitudine. Sulle porte la sventura.

IL PAPA (\*)

A Dio quest'alma il gemito Invia del suo dolore: Deh sorgi alfine, e giudica La causa tua, Signore!

I CARDINALI

Come nube che il vento persegua, Come fumo che in ciel si dilegua, E che appena guatato, non è, Spariranno i nemici di te.

IL PAPA

Il nome tuo dai perfidi Oggi a temer s'impari; Non regnin fra le ceneri Dei dissipati altari.

I lor giorni sian brevi ed incerti, E raminghi in sentieri deserti Gli sgomenti ogni fronda che trema.

CARDINALI

Anatèma, anatèma, anatèma.

IL PAPA

CARDINAL

Di lor case alle gelide soglie Poi s'assida la vedova moglie Col figliuolo che accanto le gema.

Anatèma, anatèma, anatèma.

(\*) Inginocchiandosi.

II. PAPA

Questi nato al furore di Dio Erri lungi dal tetto natio Nel terrore dell'ora suprema.

CARDINALI

Anatèma, anatèma, anatèma.

IL PAPA

Vada alle case d'oppressor straniero, Ch'empian le spoglie dei fratelli uecisi, Di donne che svenò nel vitupero, E là con detti ignoti, oppur derisi, A porte inesorabili prostrato Un pan dimandi.

CARDINALI
Che gli sia negato.
IL PAPA

Odo l'empio che grida: Io dal Signore
M'involerò sopra veloci antenne...
Nell'Ocean mi segue il suo furore...
Fuggo al deserto... oh chi mi dà le penne?
In tenebroso orror chi mi conduce?
Ahi per l'occhio di Dio la notte è luce!
Fratelli, si adempiano
I riti severi,
Al suolo si gettino
Gli squallidi ceri,
E s'estingua la gioia, e in Dio l'amore,
Nel cor di queste genti a Pietro ingrate,

Ls estingua la giora, e in Dio l'amore, Nel cor di queste genti a Pietro ingrate, Come la luce che qui cade e more In queste faci che col piè calcate.

# ATTO TERZO

Luogo deserto nolla Campagna di Roma presso il mare.

#### SCENA I.

## ARNALDO

L'onda del volgo che levommi in alto Fuggi fremendo, e m'ha, qual nave infranta, Sopra squallide arene abbandonato; Ed io vi movo affaticate ed arse L'ignude piante... Arido è il labbro, e poca Acqua non trovo che la sete estingua... Arbor non v' ha, muta ogni valle; all'onda, Che impoverì nell' arenoso letto, Più la vita non mormora. Coraggio, Alma cristiana! a te conviene un pio Soffrir tranquillo! non hai tu promesso Fede alla croce, e sollevarti a Dio Fuor del mondo e dei sensi? A questa polve La vita è ugual, che sempre il suo cammino Segnasi con dolor... l'orme d'un piede Un altro piè cancella, e tutti un vano Simulacro qui siam che appar per poco, E soffre, e muore... Io non combatta invano, Figlio di Dio, coll'immortal parola Ouel tiranno del tempo e dell'eterno,

Che usurpa in terra il loco tuo, che i piedi Tien negli abissi, e fra le nubi il capo, E coi fulmini grida: — il mondo è mio! Leggi, virtudi e libertà tentai Renderti, o Roma... Ahi sol dov'è la morte Abita la tua gloria, e ben l'alloro Qui fra i sepoleri nasce e le ruine! Su colonna atterrata il fianco infermo Posar mi giovi : ah più di lei giacete. Alme latine, ed alla prima altezza Chi tornarvi potrà? Mi sento oppresso Dal grave duol delle speranze altere Sempre deluse nell' Italia, e trovo Dentro l'anima mia maggior deserto Che questo, ove di già l'aer s'imbruna, E m'annunzia la sera un suon di squilla Da lontano cenobio: udir nol posso Senza un desio che trema, e in cor mi desta Una memoria che divien rimorso... Ahi presto in noi langui, o ragione, avvezza Fin dall' età primiera a tanti oltraggi... Conosci i chiostri, e giovinetto entrasti Nel sepolcro dei vivi, ov' è la guerra... Ricorda e fremi... questo crin canuto M'agita il vento... al mar son presso... oh notte, Più silenzi non hai !... dolce all' orecchio Giunge dei flutti il mormorio lontano In un vasto deserto, e più non sono Le tenebre un confine... Or meno oscuro

Il ciel si fa che minacciò procelle, L'aer men pigro ed insalubre, e tremula Luce di stelle fra le nubi appare. Oh sia lode al Signor! sento l'eterna Armonia del creato, e se un' incerta Luce qui sol mostra paludi e tombe, L'alma dal peso, che quaggiù la grava, Non è vinta così, che pur sia tolta La libertà del volo ai suoi pensieri... M'alzo a scopo maggior; dell'uom le tende Sono quaggiù, ma la città nel Cielo. Or non dubito più: terror di chiostro Più non m'assal: perchè in Italia io volli Libertade e virtù, farà ritorno A Dio lo spirto, e andrà di stella in stella, Eterno peregrin dell'infinito. O Ciel, chi giunge? io di cavalli ascolto Un calpestio... Fosse Giordan! .. Non volli Ch'egli Roma lasciasse a trar l'amico Fuor di periglio: assicurar coll'armi Dee prima il Campidoglio, e poi raggiunga Me devoto alla morte.

### SCENA II.

GIORDANO con soldati, ARNALDO

GIORDANO Arnaldo, Arnaldo!

#### ARNALDO

Oh cara voce!

GIORDANO

O generoso! ahi quanto Pel tuo capo tremava... Ah mai sì grave

Non mi fu l'ubbidirti.

ARNALDO

Il Campidoglio

È nostro? e Roma mi richiama?

Il clero

Al sacro monte ove fu Guido ucciso Appressarsi non osa.

ARNALDO

E tolto il papa Ha l'interdetto, e son le chiese aperte?...

GIORDANO

Come la nebbia che le valli inonda, Folta la gente vi si addensa, e suonano Di femineo ululato.

ARNALDO

E in ogni labbro

Vola il mio nome abbominato?

GIORDANO

Arnaldo, Mal celarlo potrei: non sai ch'è breve Nella plebe l'amor, dura lo sdegno Nei sacerdoti eterno! a lor gli ufficj Adriano divise, e chi fra loro

I pergami salì, spaventa, e regna Con ardenti parole impetuose: È fra l'are tumulto; alle preghiere Il fremito succede, e in mezzo ai pianti L'ira si desta, e dei percossi petti Al suono s'alterna un maledir feroce. Ma nelle chiese, ov'è silenzio e notte, I più astuti del clero a udir son posti Gli altrui peccati, e le sommesse, arcane Parale mormorate ai proni orecchi Sono alla nostra libertà fatali Più d'ogni voce che nei templi assorda, Perchè nuda e tremante al lor cospetto Ogni alma è tratta dalle sue latèbre, E assoluta non è chi si confessa Se gli altri non accusa.

#### ARNALDO

Ah soffri, amico, Ch'io torni a Roma, e vi combatta ancora Per la causa di Dio; che non s'oltraggi Cristo più lungamente, e ai suoi nemici La larva io strappi che gli fa tremendi.

# GIORDANO

All'ire brevi del più vil torrente Resister non si può: sdegnano i grandi Un sepolero nel fango: allor che scorsi Saran quei giorni in cui la Chiesa è forte Per le memorie d'immortal dolore, Udrai che intrepidi lo zel feroce Nei più devoti petti: or ch'è disciolto Dell'anatèma il nodo, ancor nel clero Havvi taluno che Adrian condanna, Che ferire il suo gregge osava il primo Con insolita pena, avverso a Roma Come stranier; già gli s'invidia il grave Manto ch'ei porta, e in ogni cor superbo Sparisce il sacerdote, e l'uom ritorna. Ma da cura maggior che lo tormenta L'anima è vinta del Roman Pastore, E quell'armi a frenar che Federigo Qui volge col furor della tempesta, Già ricovra in Viterbo, e i cardinali Ei manda a lui come a nemico.

#### ARNALDO

E tosto A quel tumido Svevo i suoi legati

Roma non inviava?

#### GIORDANO

Al suo cospetto Saran pria di costoro. E voglio anch'io Farmi a Cesare incontro, e tu mi segui, Se hai cor!

#### ARNALDO

La morte io non pavento: è vita A chi Cristo seguì. Ma qual consiglio, Giordano, è il tuo?

> GIORDANO Toglier tu brami al clero

Oro, possanza, e nel suo cor lo stesso Federigo desia. Si parla invano Colla stolida plebe: è un'arme il vero Da porsi in man dei re, qualor tu brami Spegner gli antichi errori.

# ARNALDO

A quel tiranno
Tu vuoi che Arnaldo s'appresenti, e schiuda
Tra ludibrj e minacce a vil parola
Pallide labbra, adulator tremante;
E lo consigli che al Tedesco avaro
Doni quei beni che la Chiesa usurpa
Ai popoli d'Italia? A lor gli renda
La casta sposa dell' Agnel celeste,
Tardi pentita delle sue ricchezze,
Sacrilegio e rapina; alfin ritorni
Santo l'altare, e saran polve i troni

### GIORDANO

Invan lo speri, e d'un poter concorde Ai nostri danni, ostia sarai.

# ARNALDO

Ma pura. —

Secoli, che tacer mai non potrete Le sventure di Roma, ancor serbate Memoria eterna di quel di solenne, Ch' io del quarto Adrian giunto al cospetto, Nella smarrita via ridur tentai Quell'errante Pastor che si fa duce. GIORDANO

Misero Arnaldo, invan parlasti a Pietro? Ei qui Cristo rinnega, e mai non piange.

ARNALDO

Compii l'afficio mio.

GIORDANO

Tu aver potresti Di Cesare il favor: per calle obliquo Se non giungi alla meta, infamia e morte Pendon sul capo tuo.

ARNALDO

Reo sulla terra, Martire in Ciel. Ma qui speranza alcuna Di lihertà non resta; or di': che avvenne Dei prodi Elvezj ch'io condussi a Roma?

GIORDANO

Parton.

ARNALDO

Che ascolto! e la cagion?

Tu puoi

Chiederla a lor... non gli ravvisi? in traccia Muovon di te.

### SCENA III.

SVIZZERI DI ZURIGO COI lOTO DUCI, E DETTI

#### ARNALDO

Guerrieri , e voi potete In si grand'uopo abbandonarci ? è questa La fè che mi giuraste?

# UN CAPITANO SVIZZERO A noi giungea

Dello Svevo un araldo: egli c'impone Lasciar l'Italia, o dall'Impero avremo Il bando dei ribelli. Or via, ci segui, Ed a Zurigo ritornar potrai Fra le schiere confuso.

### GIORDANO

Itene. Arnaldo

So che fra noi rimane (\*).

# ARNALDO

Al sen mi stringi; Tu mi comprendi, e m'ami. Or vanne al campo Del superbo Tedesco: ei dal tuo labbro Parole ascolterà degne di Roma.

GIORDANO

Ripeterò le tue : ma nei perigli Senza difesa abbandonar l'amico

(\*) Gli svizzeri si traggono in disparte.

Viltà sarebbe: io sul destin vegliai Del tuo capo diletto; e pronto asilo Dal fido Ostasio, che t'aspetta, avrai, E dai nemici tuoi sarai difeso Con intrepido affetto: e ben ricordi, Poichè in Roma ei t'udiva, a te l' hai tratto Colle sante parole, ed or possiedi Sul puro cor del giovinetto ardente Autorità di padre e di maestro.

#### ABNALDO

Gli è consorte Adelasia, e non potei Farla sicura nella mia dottrina, Ed in calma ripor quel procelloso Spirto che passa dall'amore all'ira, E dall'ira all'amor, chè dei miei detti Atterrita mi par, non persuasa.

Ora da Ostasio è lungi: il suo castello Non è lontano; e senza rischio alcuno Andar vi puoi, chè i miei vassalli io posi In ogni lato a custodir la vita (\*).

### SCENA IV.

Ux CAPITANO SVIZZERO vedendo partire Arnaldo, vorrebbe impedirglielo.

Che fai?... ci segui... ancor n'hai tempo, Arnaldo. Magnanimo rifiuto! ammiro, e piango...

(\*) Giordano parte da un lato, e Arnaldo da un altro.

Da quell'inerme, che sul mondo impera, Roma fu vinta: alta follia sarebbe La possanza affrontar di Federigo Per una plebe che s'affolla e piange In ogni tempio, e se noi qui restiamo, Potria Lamagna, che ci freme intorno, Arder le nostre case, e sterminarci I genitori, le consorti, i figli; Nè qui pugnar potremmo: ogni vigore Già ci abbandona; e peso, e non difesa Nell'armi avrem, se più divampa il sole. Alii questo cielo sorridendo uccide Pur colui che vi nacque: e ben si fugge Dai vuoti campi ove lia la notte orrori, E non riposo, e ti minaccia a gara E la natura e l'uom. - Qui che vedeste?

CORO DI SVIZZERI (che partono)
Orgoglio di noni, ludibri di sorte;
In vasti deserti silenzio di morte,
O in lande nebbiose vaganti fiammelle,
Muggito di bove che al giogo è ribelle;
Per l'ampio sentiero cavalli fuggenti
Con orridi crini, ludibrio dei venti;
Non canto d'augelli, non lieto romore,
Ma eterne custodi di antico dolore,
E tombe, e ruine che metton sgomento,
Al suono dei pini commossi dal vento;
Han tenebre i boschi d'insidie ripiene,
Non vigili fonti, ma squallide arene,

O in letto profondo un rivo ch'è muto Con livido flutto ed irresoluto, Nè ha margin che lieto sia d'erba o di fiore, Ma in sterili sabbie s'asconde e vi more. Quai spettri custodi di antichi eastelli, Da case che sono macerie ed avelli, E pallidi e nudi, da febbre riarsi, Tu vedi cultori repente affacciarsi Con livide facce, con sguardo feroce,

Con livide facce, con sguardo feroce, Se suono gli desta d'insolita voce; Qui gravi le nubi sul capo mi stanno, Qui pallida è l'erba, il sole un tiranno.

UNO SVIZZERO

Un indomito amor del suol natio
Di qui ne tragge, a riveder ei guida
Le mura eterne che vi fece Iddio.
Sopra l'aride vie di terra infida
Mi da tormento la soave immago
Del dolce rio che al mio tugurio è guida.
Oh ch'io mi posi ove sorride il lago.
Ch'ascolti il suon delle note parole,
E sul margine suo romito e vago
Io dorma, e sogni la diletta prole!

#### SCENA V

GALGANO E FERONDO, soldati di Giordano in altra parte della Campagna di Roma.

#### GALGANO

Perchè mesto così?

FERONDO Galgano, udisti

Come dispregian Roma? e pur vi furo Largamente nutriti, a quella gente, Ch'è devota d'Arnaldo, ogni dottrina Quel monaco insegnò, fuor che il digiuno. Tornino alle lor tane, e noi si torni Alla santa Città, chè assai mi grava Aspettar qui l'eresiarea.

GALGANO

Affrena

L'audace lingua.

FERONDO

E morir vuoi per questo Abbominato? Alfin tornava il senno Al popolo romano, e per Arnaldo Si chiama in colpa, e si percote il petto Ai piè dei sacerdoti... A dirti il vero, Ho l'alma grave di molti peccati; E un monaco cercai, ma di quei santi Che stanno dove Roma è più deserta,

Desideroso di cadergli ai piedi, E il peso alleviar che mi tormenta. Alle porte ei battea del monastero, Quando mi feci innanzi al suo cospetto Con atto riverente, e dissi: o Padre, Confessar mi vorrei; bieco rispose: Tu sei vassallo di Giordano, e pugni A favor d'un eretico: va lungi, E non toccarmi; il tuo peccato è tale Che assolver non si puote. - In quel s'aperse Del monaster la porta, e in faccia mia, Impetuoso come fosse il vento, Quel monaco la chiuse, e in cupo suono, Che nell'orecchie mie vive e rimbomba. --Se dalle rocche nel mio sen si volge Arco nemico, e fa volar la morte, Ahi povero Ferondo! - E tu che godi Fra i nemici lanciarti, e la tua vita Poni a rischio maggior, Galgano, pensa, Pensa all'anima tua. San Pietro è aperto. Se mutiam parte ( e ce ne dan l'esempio I baroni di Roma), e al suo destino Si lascia Arnaldo, e chi con lui delira, Pur lo stesso Adrian sopra la fronte Quel possente crocion farci potrebbe Che di volo ci manda in Paradiso! Il gran peccato è l'eresia! chè gli altri Pesan men d'una piuma, e se ne vanno Con un segno di croce.

#### GALGANO

In ver, Ferondo,

Tu sei stolto così, che dallo sdegno Il disprezzo ti salva, e lascia impune La viltà, che consiglia al tradimento. Fede ai miseri io serbo: ho con Arnaldo Comun la patria.

Ebbe da Brescia esiglio.

GALGANO (\*)

Dal popol no, dai sacerdoti.

FERONDO

Amico,

Non t'adirar,

GALGANO

Se vuoi ch'io non m'adiri, Non chiamarmi così.

FERONDO

Veggo che sei

Tu d'Arnaldo un discepolo, nè credi Che le porte del Ciel chiuder ti possa Il successor di Pietro.

GALGANO

Ancor che uom d'armi

Io sia, Ferondo, nel Vangelo ho letto Quelle parole che ripete Arnaldo:

« Posseder non dovete argento ed oro. »

(\*) Sdegnate.

Nelle umane ricchezze il suo desio Ha posto il clero, ed è così crudele, Che agli credi le toglie: ei pure è lieto Del pianto mio.

#### FERONDO

Tu dunque aver potevi Sostanze ed agj? Ahi la milizia è dura!

### GALGANO

Cara è per me: col mio stipendio io posso La madre antica sostentar: morrebbe Di fame pria, ch'ella seder dovesse Sul limitar del tempio, ove dispensa Superbamente i luridi rilievi D'un pan che le rapì la gente iniqua Che sterminar vorrei. -- Ferondo, ascolta Se posso amarli. Era la madre mia Caduta in povertà, ma la soccorse Un suo ricco fratello: avea costumi Innocenti così, che quell'austera Dottrina egli seguìa che sparse Arnaldo Nel suo loco natio; poco a sè stesso, Molto ai poveri dava, e nulla al clero. Ei cadde infermo; allor nelle sue case Un monaco calò, siccome un corvo, A cui nel ciel per lungo tratto arrivi Aura maligna d'insepolte morti. Mesto negli atti, con voce soave Presso l'egro s'assise a confortarlo: Ma un di che lungi era la sua sorella.

Vi ritornò di furto, e il capo infermo Si gli empiè di rimorsi e di spaventi, Che un demone credea gli stesse ai crini Per afferrarlo: il monaco ribaldo Gioia delle sue frodi, e quei terrori Moltiplicava con parole insane, Mentre la madre mia tentava indarno Di ricondurre la ragion smarrita Nel misero fratello: a lei fu chiusa Ed a me la sua casa... Ancor mi sembra Quel monaco veder; le membra avea Per pinguedine tarde, e mai sul ciglio Una lagrima pia; sol era il grave Anelito del petto il suo sospiro.

Credi che basti a far d'Arnaldo un santo Ch'ei mangia appena, e beva, abbia le membra Aride pel digiuno, e gli occhi ardenti Nella pallida fronte? E fatto macro Dai vigili rimorsi, e ben s'impingua Nella grazia di Dio... Ma dimmi, in fuga Il demonio fu posto?

FERONDO

GALGANO
Egli sparia,
Quando vestito delle sacre lane
Il moribondo zio fu persuaso
Da quell'astuto di lasciar gli averi,
Onde privò gli eredi, a quel convento
In cui vive l'iniquo, e poltroneggia.

FERONDO

Ma il tuo parente è in Ciel.

GALGANO

Sta dell'abisso

Nel più profondo chi ti fe' soldato.

FERONDO

S'io la causa di Cristo esser pensassi Quella d'Arnaldo, al par di te saprei Ogni rischio affrontar.

GALGANO

Tu sei, Ferondo,

Di si povero cor, che delle tue Armi hai paura; e splende invan la luna, Chè al suol le getti d'ogni fronda al moto. Tu da questa milizia uscir potresti Ai servigi del chiostro, e in quella pace Farti lieto di cibo e di hevande.

Generoso non sei: tu prendi ardire D'offendermi così, perch'io mi trovo In peccato mertal.

GALGANO

FERONDO

FERONDO

Ritorna a Roma,

Milita con Leone: allor sarai D'ogni colpa assoluto: io son fedele A Giordano ed Arnaldo, e loco avrai Di venir meco al paragon dell'armi.

Che teco io pugni? L'ercsia, che muta

Il cibo in vermi, e imputridir fa l'acqua, Rende le spade ottuse, oppur le frange. Facil vittoria avrei di te: sarebbe L'ucciderti viltade, e poi rimorso. Dei Frangipani alla progenie altera Servir non bramo; conculcar fu vista I vicarj di Dio: se qui la Chiesa Armi non ha, so che le son fedeli Della Germania i vescovi; che seco Tragge l'imperatore: esser vorrei Fra i lor soldati accolto, e tu vedresti Nel di della battaglia il pio Ferondo Avventarsi assoluto e benedetto Ove la mischia...

GALGANO

Io sul mio labbro avea Fremito d'ira, e tu lo cangi in riso. Pari a Ferondo i suoi nemici avesse Questa misera Italia, e non sarebbe Desolata cosi!

> perondo Del nuovo stato

Se oblii per poco le follie superbe, Conoscerai che sono i pii guerrieri, Che regge il senno di pastor mitrato, Più felici di noi, che fra le lunghe Tenebre stiamo del piovoso inverno A guardia delle torri, e udiam sul capo Li upupa retearci, a cui fu pasto Un appeso compagno, e il can ramingo Presso il livido fosso andar latrando, Quando la luna velano le nubi Che son gravi del gel che ci flagella. E se del fresco venticel notturno, Quando regna l'estate, a breve sonno Ci persuade la fatal dolcezza, Della febbre che corre in ogni vena Il ribrezzo ci desta.

#### GALGANO

Ah giunge Arnaldo! Se un detto solo irriverente ardisci Volger su lui, t'uccido.

# SCENA VI.

# ARNALDO E DETTI

ARNALDO Aita!... all'armi!...

GALGANO Che t'avvenne, signor?

# ARNALDO

Di questa selva, Ove scorta mi siete, un cupo udii Fremito alzarsi fra le frondi immote Per silenzio di venti, e un improvviso Balenar d'armi mi feri lo sguardo; Erano armati sgherri, e in mezzo all'armi Tinte di sangue biancheggiar mirai Un monaco crudel... qui giunge.

### SCENA VII.

MONACO con Soldati, e detti

#### MONACO

Un pio

Zelo mi guida a ricercar l'errante Che nel cenobio un di la via promise Della regola mia. Dolce fratello, Scoti al fin dalla mente il grave errore Che a Dio ti fa ribelle: il capo umile Se rendi al giogo che ti fu soave, Freme l'inferno e si rallegra il Gielo.

# ABNALDO

O vipera crudele, a insidie nuove Nella mia via ti cell? ancor ti resta Vita e veleno?

# MONACO

Tu deliri, Arnaldo!

Son questi i frutti del saper profano
Onde potesti disprezzar la nostra
Filosofia divina? a lei nemico,
L'abito suo rivesti? e non ritorna
L'immagine del chiostro al tuo pensiero,
Quando ti piacque insanguinar flagelli
Sulla carne ribelle, e coll'aurora
Sorgevi il primo a salutar la sposa

A cui fai guerra? O sventurato Arnaldo, Fosti la mattutina aura soave Che desta i fiori del giardino eterno; E nella notte cra la tua preghiera Gemito di colomba che riposa Sal nido l'ali che stancò nel cielo; Ed or fatto sei tu vento superbo Che le torri sublimi invan percote Alla casa di Dio; l'aquila altera, A cui piace la via delle tempeste. Muta pensicri, e vitr: a Dio ti lega Voto solenne.

### ARNALDO

Dove l'odio alberga, Cristo non è: per seguir lui, mi sono Da voi diviso, e ritornai nel mondo; Non tra profonde valli, e in mezzo all'ombre, Ma sulle cime eccelse, e nell'aperta Luce del sol risonar dovea Sul mio labbro fedel quella parola Che dal servaggio liberò col vero. Quai sieno i chiostri è noto: invan vi cerchi Pietà, dottrina, amor, dacchè si vende Ciò che Cristo donava, e un'empia gente, Che il mondo impoverì colle pregliere, In delizie mutato ha le spelonche Che abitò la sventura ed il rimorso. Empie i cenobj chi celar la vita Brama in ozi superbi, e vi ritrova

Più di quel ch'ei lasciava: ogni convento
Ha scandali, rapine, e frodi, e risse,
E perenni menzogne, e vi s'ascolta
Sol nell'ebrezza dei conviti un vero
Che inorridir ti fa: se i rei costumi
Cerchi frenar coi detti e coll'esempio,
Ti persegue il crudel che signoreggia,
E un breve indugio, un mormorio sommesso
Che l'ubbidir ritardi, e manifesti
Un modesto desio, volge in delitto.
Però l'iniqua abbandonar mi piacque
Ignava gente, che riman sicura
Nel pubblico terrore, e mai non ebbe
Per l'Italia una lacrima...

MONACO

Mentisci,

E i monaci calunnii: onde partisti, Volontario ritorna, o Dio mi grida Che ad entrar ti costringa.

ARNALDO

E del Vangelo

Abusar puoi così?

MONACO

La sua dottrina

Interpretar saprà chi d'Abelardo Difese l'eresia?

ARNALDO

Tu lo ricordi?

Tremar dovresti al nome suo! Non senti

Rimorso alcuno, e nel delitto esulti? Lo svelerò se tu non parti, e questi Sgherri crudeli, in cui t'aflidi, avranno Orror di te.

#### MONACO

Mio prigionier divenga, E più non s'apra alle menzogne audaci Il suo labbro profano.

#### ABNALDO

Udite, e l'armi

Voi che trattate, al cocollato mostro Ubbidir sdegnerete. In ermo loco All'odio dei mortali ed all'amore Il misero Abelardo invan s'ascose, Chè più splende la luce ov'è deserto; Ma poi che al fonte della sua dottrina Ognun si dissetò, presso Nogento Fu dai monaci eletto ai primi onori Nel chiostro di San Gildo, e desolata Pace sperò dopo sì lunga guerra. Vano sperar! Poi che tentò quei molli Ridurre al freno delle leggi austere Scritte dal grande che fondò Cassino, Ad essi increbbe: allor questo crudele Artefice di colpe in Francia venne, Com'egli avesse di saper vaghezza, E sugli scritti impallidir volea, Che Abelardo vergò nel suo convento;

V'entrò l'iniquo a nutrir gli odi atroci Nell'anime codarde: il buon maestro Soggiacque al peso di calunnie antiche, E dall'errore liberar la Chiesa Ognun giurò. Colla novella aurora Il rigido Abelardo offriva a Dio, E da povero altar, l'ostia di pace. Nel gierno stabilito al gran delitto Dal duro letto egli le membra inferme Sollevar non poteva, e atteso invano Era nel tempio dal converso umile, Unico amico: ognun nel sonno immerso E nel vino giacea: malvagio e stolto, Pur dormiva costui, che persuase Santo ogni mezzo che conduce al fine, E il sacrilegio preparato avea Che m'udrete narrar, se la parola Non morrà sul mio labbro inorridito. Meco veniva a consolar l'afflitto Da cenobio vicino un giovinetto Monaco: matutini entriam nel tempio: L'alba era incerta ancor, nè si vedea Pel Sol vicino impallidir le stelle. La luce, che splendea sull'ara umile Apparecchiata al sacrifizio augusto, Ci guida: io chieggo d'Abelardo... Ei langue; Replicò sospirando il pio converso, A cui negli occhi era disceso il pianto

Prima che il labbro ad un sorriso aprisse. Ravvisando del misero gli amici. Sull'altar d'Abelardo al mio compagno È celebrar permesso: umile ei viene All'alto ufficio, e prega, e geme: un santo Amor lo accende, e brilla il Paradiso Nella letizia delle sue pupille, Alzando l'ostia ove discende Iddio, Ma degli angioli al pane univa appena Il suo licor, che manda un grido, e muore. Ahi nel sangue di Cristo era il veleno Per Abelardo; i monaci crudeli. Chiusi nella cocolla, e la crudele Ipocrisia del lor silenzo, io vidi Mover siccome spettri ad uno ad uno Verso l'altare, e contemplar l'estinto Senza un sospiro; nel comun delitto Costui fuggì, ch'era il più vile.

MONACO

All'empia

Fola credete? la inventò costui, Che nega fede al sacrifizio arcano, In cui vittima è Dio: spera alle genti Porlo in odio così.

Mentisci.
Monaco

Io teco

Troppo garrii: d'un cardinale ai santi Cenni ubbidisco; or quel che impone udite (\*): « A te nel nome d'Adriau commetto Arnaldo imprigionar: nel chiostro ei torni; Si penta e viva, chè dal sangue aborre Il vicario di Dio... » Mite gastigo, Non dubitar, nel mio cenobio avrai, Abitator della romita cella, Ove in pace si va.

Non cessi ancora

Dalle tue frodi? Atroce pena ei vela Con benigne parole.

MONACO
Or che si tarda?

Datemi Arnaldo.

FERONDO S'abbandoni

GALGANO

lo resto,

E snudo il brando.

MONACO

Dalla folle impresa

Cessi costui.

GALGANO

Non sarà vostro Arnaldo Fin ch'io respiro.

(') Si trae un foglio dal seno, e lo legge.

MONACO

In mio poter cadea (\*);

Di qui si tragga.

SCENA VIII.

OSTASIO coi suoi vassalli, e detti

OSTASIO

A liberar l'amico Giungo opportuno.

MONACO (\*\*)

Cedono le schiere Ch'io qui guidava... Or la pietà sarebbe Un delitto per noi. Mirar vogliamo Il trionfo dell'empio? Ognor la Chiesa, Benche madre benigna, a Dio richiede Che i suoi nemici esterminar si degni. S'uccida Arnaldo.

GALGANO
Tu morrai primiero (\*\*\*).
ABNALDO

# Fermati.

(\*) I soldati del monaco, malgrado la resistenza di Galgano, s'impadroniscono d'Arnaldo.

(\*\*) Incomincia la zuffa fra i vassalli di Ostasio e i soldati del monaco, il quale vedendo che i suoi erano per cedere, dice le seguenti parole.

(\*\*\*) Galgano uscendo dalla zuffa, sta per ferire il monaco, e Arnaldo glielo impedisce.

#### GALGANO

Ei fugge invano: i mici compagni Raggiungerlo sapranno.

## ABNALDO Il cie co affrena

Impeto dei soldati.

OSTASIO

Un si gran reo

Impunito sarà?

### ARNALDO

Solo si lasci; La sua pena incomincia: in quel deserto Il rimorso lo segue; a Dio potrebbe Tornar col pentimento: or si compianga; Il misero non ama.

#### OSTASIO

Iddio favella

Sopra il tuo labbro. -- S'ubbidisca Arnaldo, Qual profeta s'adori.

# Ah no! sorgete;

E sia gloria a colui che la soave Legge di Dio, che Carità s'appella, Primo insegnò: qual esser dee vedrete Da ciò ch' ei narra; e ai sacerdoti antichi Come somigli il Fariseo novello.

CORO

Ignudo e semivivo Su questa via che a Gerico conduce, Sacerdote crudel, mi vedi e passi? Ed il tuo sguardo invano Nel mio s'incontra, e invan gli erranti lumi, Su cui la morte ora distende un velo, In atto di pietà rivolgo al ciclo? Così l'ignoto pellegrin dicea: E ben colui che scrisse. « La mia legge è ben compita allor che s'ama, » Il suo nome ci tacque, ed uom lo chiama. Poi gh mancò la voce, e i lumi ei chiuse, E in quel gelido corpo abbandonato E la vita e la morte cran confuse. --Ma chi giunge? un levita... oh dalle bende Libera il capo, diverran più sacre Se le converti in fasce, e tosto al sangue Nell'aperte ferite Chiudi le vie colla pietosa mano. Ah se più tardi!... qui giungesti in vano. Questa voce parea dal muto aspetto Sorger del moribondo: e del levita, Che a lui s'avvicinò, sorgea nel core Un consiglio d'amore; Quando spuntar dalla soggetta valle blirò quel sacerdote, e ben s'accorse Dalla via che tenea Che visto ei pur quel derelitto avea; Onde l'esempio imita

Del Farisco crudele anche il levita. Già su colui che langue 174

Pendea l'ora fatale. E dal purpureo sangue L'alma spiegava l'ale, Mentre al Giudeo s'appressa Un figlio di Samaria... A me ridici, Aura del divo ardore. Quali parole ei ragionò nel core. -Perchè coll'anatèma A noi serrar presume, Che un altro rito abbiamo. Gerusalem crudele il sen d'Abramo, Alla pietà di quel ferito e nudo Il mio cor sarà chiuso? avrei bramato Che qui m'abbandonasse il pellegrino Se in questa via trovava il suo destino? Ambo siam figli d'Eva: or quei che meco Ha comune il dolor dirò straniero? Dell'agil mio destriero Il procelloso piè non m'assicura: È più rapido il vol della sventura. Ma quel trafitto io non conosco! è reo Forse perció? Se noto egli mi fosse, Più gli sarei pictoso... ah mentre io parlo Altri piange su lui... consorte, e figli Quell'infelice ha forse!... Allor sentia Tutto di pianto inumidirsi il ciglio Ouesto pietoso di Samaria, e vero Era quel che vedea col suo pensiero.

Ch'è già nascoso il sol nell'occidente,
La mesta donna dal balcon rimira,
Vi pende immota, e nulla vede e sente;
Onde parla così mentre sospira:
Il mio diletto nella polve ardente
I passi ha stanchi, o in altra via s'aggira
Che dall'insidie di ladroni ascosi
Un asilo gli dia che lo riposi?

Madre, il figlio soggiunge, ci mai non suole Mutar sentiero, ed ha veloce il piede:
Ti rivedrò pria che tramonti il sole,
Il genitor mi disse, e ancor non riede?
Io mi ricordo delle sue parole,
E ch'egli un bacio nel partir mi diede. —
Piange la sventurata e non risponde,
E nei suoi dubbj trema, e si confonde.

Quel pio frattanto, siccom'uom che prega Sta sul trafitto, e colla mano esperta Tratta soavemente, ed unge, e lega Ogni ferita nel suo petto aperta: Mentre il contempla e sopra lui si piega, Trepido il volto d'una gioia incerta, Qual cui tema e speranza il cor divide, Apre gli occhi l'infermo, e gli sorride.

Quel di Samaria con pietosa cura Sul destrier suo lo guida ad umil tetto; Gli risana le piaghe, e lo assicura Colle parole di gentile affetto: Questo amico fedel della sventura, Poi che molto vegliò presso il suo letto, Alla moglie il tornò che allor si pose Sul nero crin di Gezico le rose.

Fra l'opre tue fu questa, Superno amer, che sei Raggio d'un sole che non ne teme ecclisse. Tempo nen v'era e loco Quando dal sen di tua sostanza eterna. Come scintilla a cui fu padre il foco, Folgorò l'universo, e si diffuse Nel mar dell'infinito il tuo pensiero, Nè più star ti piacca dentro il tuo velo, Re solitario senza terra e cielo O cagion di te stesso, o senza prima E senza poi, presente, eterno, immenso, Tu sei qual fosti ognora, e la tua vita Penetra tutto, e splende in ogni guisa, E sempre una rimane, ed indivisa; È face che rischiara e manda ardori. Un arbor lieto di perpetui fiori. Necessità nel cielo. Libertà sulla terra è la soave Fiamma di Dio, che Carità si chiama; Oh beato colui che vuole, ed ama! Dal peccato e la morte

L odio nascea: nell'immortal suo velo Come una stella in cielo Stava l'anima prima : ora del corpo È fatta ancella, e n'ha gravezza e notte; Pur si vede tuttor com'arde un riso Negli occhi del mortal quando è benigno; L'anima sua risale All'origine eterna, e si fa bella, Tanto la prima ugualità prevale, Che vera ed una in tutti è la favella: Il volto che in silenzio ha mille accenti Si volge a lui che sa riporre in calma Le tempeste dell'alma: Così nel mar turbato L'onda che s'avventò nel suo furore. Se poi riede placato, Bacia pentita il lido, e sente amore.

~~~~

# ATTO QUARTO

Luogo presso a Sutri chiamato Campo Grasso.

-----

#### SCENA I.

ABITANTI DI TORTONA, D'ASTI, DI CHIERI, DI TRE-CATE, DI GAGLIATE, scampati da quelle città e terre distrutte da Federigo Barbarossa.

#### CORO

Il Tedesco, ch'è stolido e fero,
Arde a un tempo i tugurj e le ville;
In quel fumo che sorge più nero
Tu non vedi volar le faville?
Tu non odi fra suon di raine
Strida alzarsi di figli innocenti?
Delle donne ch'ei tragge pel crine
Non ti giungon soll'anre i lamenti?
semicoro I.
Dalla valle sollevasi un nembo.
semicoro II.

È la polve che sveglian destricri. semicono I. Quella luce che splende nel grembo? SEMICORO II.

Sventurati! son aste e cimieri.

CORO

Come l'onda sospinta nel mare, Freme l'oste, ed in men d'un baleno Tante lance s'abbassan, che pare Tremar sotto i cavalli il terreno.

DONNE

Ah si fugga.

ALCUNE DONNE Si fugga.

UN VECCHIO

Io del cammino

Al disagio non reggo; affaticate Le ginocchia mi tremano, dechinano Le membra al suol, nè sollevarmi io posso. Miseranda vecchiezza! ah tu non sai Nè pugnar, nè fuggir!

UN FANCIULLO

Coll'avo io resto; Chè con passo ineguale invan m'affretto , Madre, sull'orme tue.

LA MADRE

Ch'io t'abbandoni, O creatura mia ? saprò le spalle Gravar di te.

Ma il mio minor fratello, Che nutrisce il tuo seno, allor potrai Fra le braccia recar? vedi, ei riposa! Non destarlo per me.

LA MADRE
Povero figlio!

SCENA II.

UN MESSAGGERO, E DETTI

IL MESSAGGERO

Qui rimaner potete : ora nei campi, Che il terrore fa suoi, miete col brando Il Tedesco la messe, e ne fa pasto Ai corridor fumanti, e poi sul suolo Ai vasti corpi, affaticati e domi Dalla polve e dal Sol, lungo riposo Certamente ei darà.

> UN ABITANTE DI GAGLIATE Chieder dobbiamo

Nella santa Città pietoso asilo
Al romano pontefice: discordi
Son le nostre città; Pavia le parti
Tien dell'Impero, e fu per noi crudele
Più dei Tedeschi: poichè al buon Gherardo
La magione atterò, ci niega asilo
Milano ingrata: or più non dice il fumo
Ove sorgea la nostra patria, e l'erba,
Lieta di sangue, le ruine ascose.

UN ABITANTE DI TRECATE In Gagliate nascesti? e patria a noi Trecate fu.

UN ABITANTE DI CHIERI
Di Chieri mio cadeste,
Torri superbe! e poi la fiamma ostile
Le divorò.

UN ABITANTE D'ASTI
Nè un giorno sol difesa
Dai suoi timidi figli, Asti, divenne
Una ruina vil: barbaro armento
Calpesti, e Borea vincitor disperda
Un cener senza sangue. Ahi sulle mura
Io veggo assisi a contemplar la fuga
Dell'italico gregge, e alfin discesi
Nella vota citta, fra i santi avelli
L'oro scoprirne, e farla preda al foco,
Prima avari i Tedeschi, e poi crudeli.

UN ABITANTE DI TORTONA
Pugnò Tortona, e allor d'Italia i brandi
Bebber sangve alemanno; e farci vili
Col supplizio dei servi invan sperava
Il teutonico orgoglio. Ancor si piange
Per Cadolo in Baviera, e quell' altero
Sassone vinto in singolar conflitto
Ci fe' lieti di gloria e di vendetta.
Non son fati plebei: lacrime illustri
Bagnan volti superbi: invan le schiere
Cercano i duci lor. Di quanto sangue
Vermiglia non spumò l'acqua difesa

Dai nostri prodi! e pur da noi si bevve Per cadaveri putre; altin la rese Si coi bitumi Federigo amara, Che ci domò la sete: in queste modo Vinse il tiranno, e aucor Tortona è polve!

UN ALTRO ABITANTE DI TORTONA Ma i figli suoi Milan ricovra: io solo, E d'anni grave, e a mendicar costretto, Tardi vi giunsi, ed era chuisa.

EN ITALANO

Iddio
Dona e toglie il valore: almen fratelli
La sventura ci renda, e non si parli
Più di gloria fra noi, chè questo affetto
E pei felici: or qui risuoni un canto
Qual di madre che piange unico figlio.

GLI ABITANTI DI TRECATE E GAGLIATE Strage ingombra le tue strade Del barbarico furore,

Come il fien che molto cade Dietro il tergo al mietitore.

UN ABSTANTE DI TRECATE

Figlio non ho, nè amici;
Ogni mio ben fuggì;
Periro i di felici,
La patria mia perì.

UNA DONNA DI GAGLIATE Alii quel diletto albergo ove fui madre La barbarica fiamma consumò; Eri tu lungi (\*), nè vedesti il padre Che morendo le soglie insanguinò.

UNA DONNA DI TRECATE AD UN'ALTRA DELLA
MEDESIMA TERRA

Nelle case fumanti alti mal cercasti, Miseri, i figli, e l'ossa lor trovasti!

Così colomba, a cui fra le segrete
Frondi la prole divorò il serpente,
Della garrula casa la quiete
Tornando ammira, e sta coll'ali intente,
Finchè sparso di sangue il noto abete
Ravvisa, e cade l'esca alla dolente,
Che riconosce con un flebil grido
Le piume erranti nel disperso nido.

UN ABITANTE D'ASTI
I miseri io vidi
Con pianti, con stridi,
Oh colpa, oh sventura!
Useir dalle mura
Di vota città.
Il passo era tardo;
Indietro lo sguardo
Guatavan, guatavano,
E poi sospiravano,
Deh quanta pietà!
Le misere madri,

(\*) Volgendosi al figlio.

Gli squallidi padri,
I vecchi languenti,
I figli innocenti. —
Nel campo nemico
Chi veggo? oh furor!
Con sè Federico
Ha d' Asti il Pastor.
Tu santo, tu padre,
All' orride squadre
Dài nome d'amici,
Con man benedici
Che innalzi al Signor?

CORO

Ohimè sta nella polve
L'anima nostra, ed alla dura terra
Si mesce, e si confonde il nostro volto
A celarvi il dolore e la vergogna:
E come d' uom che sogna
Sono i nostri pensieri, ora che fatti
Siamo obbrobrio alle genti, e vile esempio
D'ogni sventura. Il barbaro Tedesco
Scote sull'onte nostre il capo altero,
E' alte torri delle vane mura
Con lenti sguardi il derisor misura.
E chi di noi dimentico.

O Re del Ciel, ti fè?
Perchè gli empj dimandano:
Il loro Dio dov' è?

Fra le barbare genti

Vuoi che dispersi andiamo, e del tuo gregge Siam la pecora vile,

Che per esca rifiuta

L' ultimo dei mortali e se ne offende,

Ai lupi s' abbandona, e non si vende?

Vedi Italia che sospira Come l'egro che s' aggira

Nel suo letto di dolore.

Tutte su lei passarono

L' onde del tuo furore.

Sul campo suo distrutto Fu spento anche il cultore:

In servitù ridutto L'armento è col pastore.

Tutte su noi passarono

L' onde del tuo furore. UN ABITANTE DI GAGLIATE

Oui vien!...

UN ABITANTE DI TRECATE

Chi miro?

UN ABITANTE DI TORTONA

I sacerdoti istessi

Più sicuri non sono. — Onde movesti. Se ciò lice saper?

SCENA III.

UN SACERDOTE DI SPOLETO, E DETTI

SACERDOTE Strusser le fiamme La chiesa mia presso Spoleto; è cinta Già dai nemici la città superba: Tardi pentita, sulle mura inalza Il vessillo di Pietro, e a lui vassalla Invan si chiama: del crudel Tedesco È nel sangue la via, citè a niun perdona

Quella gente inumana, Nè v' ha fra l' are asilo, e già risuona Nei templi desolati eco profana.

UN ABITANTE DI TORTONA Inviolata dall' ostil furore Roma sarà?

#### SACERDOTE

Quando fia spento Arnaldo, Quel feroce lion che la minaccia L'agnello bacerà: giustizia e pace Abbracciarsi vedremo, e avrà riposo Sotto l'ali di Dio la sua cittade.

Noir possedea l'indomita
Nel braccio suo la terra:
Era il Signor che i popoli
A lei prostrava in guerra.
Nello spazio interminato,
Quando prima risonò
La parola ch'era fato,
La parola che creò,
Ragionava col figlio, e gli dicea
Che fatto avrebbe un di romano il mondo
Perchè fosse di lui, che dato avrebbe

All'eterna Cittade un doppio impero, Il tuo braccio, o Signore, e il tuo pensiero. Al pontefice io vado.

> UN ABITANTE D'ASTI Esserci guida

Potresti?

SACERDOTE

Voi siete Lombardi; ancora Non decise Adrian l'alta querela Che coll'impero avete: il papa è fonte D'ogni giustizia, e i suoi decreti aspetto (\*)

UN ABITANTE DI TORTONA

Quanto è vile costui!

UN ABITANTE DI CHIERI L'odio ai Tedeschi Cresca così, che il sacerdote istesso

> UN ABITANTE DI TRECATE Abbiam speranza

Solo in Milano.

Cittadino divenga!

A lei conceda Iddio

Che come arma le mani un ferro istesso, Un'alma sola in mille petti alberghi.

Del feroce Enobarbo Il disegno interrompi, e fa che pera La superba speranza, e la sua possa, (\*) Parte. In cui tanto confida, ugual divenga
Ad impeto di fume,
Che solo per brev'ora i campi inonda,
E che poi gli abbandona e gli feconda.
Ognun pendente dalle patrie mura
Esorti la consorte a' bei perigli,
E a chi si volge per fatal paura
Rimproveri la fuga, e mostri i figli.
Credete questa gente e la futura
Seco insieme vi preghi, e vi consigli
A morir pria che di tedesche some
Lasciar gravarsi, e perder patria e nome.

#### MESSAGGERO

Qui assai posammo. Ora maggior dai monti L'ombra discende, e allo spirar del vento Che il Tedesco accarezza e lo ricrea, Langue nel Sol che ne farà vendetta, La fervida potenza: i cavalieri Gravan d'elmo le fronti, e il dorso premono Al destrier che nitrisce... E ancor si tarda? Or di mente v'uscì ch'è vil diletto A quei crudeli premere le stanche Orme dei fuggitivi, e calpestargli? (\*)

#### SCENA IV.

Coro di soldati Tedeschi che sopraggiungono.

Se i fuggitivi di ferir disprezzi, Teutone lancia; in van di sangue hai sete; Coi nostri brandi a mille pugne avvezzi Or qui la messe pel destrier si miete.

Langue il feroce, e in suolo arso riposa Le membra che un sudor vile gli solve, Che più trombe non ode, e procellosa Sotto i piè non gli nasce onda di polve.

Oh mollissima gente in dolce loco, Sol vi difende la virtù del sole! Nelle case che strugge il nostro foco Come poteste abbandonar la prole.

Se pur timido augello, il qual non ebbe Forza di rostro o di rapaci artigli, Coll'ali aperte onde fuggir potrebbe Pugna sul nido, e vi difende i figli?

a sul nido, e vi difende i ligi Un capitano tedesco

O vedovate da perpetuo gelo Terre, e d'incerto di mesto sorriso, Addio per sempre: questo petto anelo Scosse di gioia un palpito improvviso, Quando il Tiranno splendido del Ciclo Mi rivelò d'Italia il paradiso, Ove l'occhio alle piante or non fa muto Coi suoi rigidi veli il verno acuto
Presto al grappol pendente (\*)
Dalla materna vite
Ognun di voi placar potrà l'ardente
Sete delle sue fauci inaridite.
Sotto il platano ombroso
Pria che l'uva nereggi
Or noi sediamo; e il prigionier tremante
Ci mesca il vino annoso,
Che alla gioia serbò dei suoi conviti

# Nei vasi d'oro che gli abbiam rapiti.

FEDERIGO coll'esercito tedesco, e con OTTONE vescovo di Frisinga, OTTONE Palatino conte di Baviera, ROBERTO Principe di Capua, SERGIO Duca di Napoli, gli Ammragli Pisani, ed altri Principi r Vescovi Tedeschi.

SOLDATI

Viva il re di Lamagna!

PRINCIPI

È suo retaggio

Tutta l'Italia.

SOLDATI

E di punir si giura Chi vi resiste, e chi v'usurpa.

(\* Volgendosi ai soldati.

PRINCIPI

A Roma!

SOLDATI

È tua. Si affretti il successor di Pietro A coronarti imperator: già fosti Dai nostri prenci eletto.

PRINCIPI PUGLIESI

E allor potrai

Rendere a noi la patria.

FEDERIGO Esuli illustri.

Principi della Puglia, or qui mi trasse Il dolor vostro e la mia gloria. Invano Non cadeste ai miei piè, quando in Vusburgo L'armi invocaste dell'Impero, È sua Quella provincia che usurpò Guiscardo. --Sergio e Roberto, ognun di voi nel regno Entri coi suoi vassalli, e lo sollevi Ai danni del tiranno; allor che splenda Su questa fronte la maggior corona Che doni il mondo, ad accertar l'impresa Cesare viene (\*). - O del romano impero Possanza ed armi, e la sua causa avvezzi Sempre a seguir, non la fortuna, abbiate A perpetuo retaggio il mar Tirreno, Pisane genti. Oro e navigli indarno A Genova richiesi: i suoi tributi

<sup>(\*)</sup> Sergio e Roberto partono. Federigo rivolge le sue parole ngli Ammiragli Pisani.

Eran delizie d'Oriente, e deggio Pascer di molta carne i suoi leoni, Re del deserto; e fur la sola preda Che lietamente mi donò l'avara. S'armi Pisa fedele, e tosto sparga Sopra le vie dei suoi trionfi antichi Le belligere navi: i miei vassalli Rechin nella Sicilia, e in feudo a voi lo darò Siracusa.

#### AMMIRAGLI PISANI

A quanto brami
Siam preparati: già d'armate navi
Son pieni i lidi; ognun freme, ognun chiede
Che si spieghin le insegne, e venga meno
All'infida città ch'è a noi rivale,
Cesare. il tuo favore.

#### FEDERIGO

Invitti duci
Del marittimo stuolo, io vel prometto,
E a voi pegno ne sia questa possente
Mia destra già per fede e per valore
Famosa al mondo... (\*) — A più sublime altezza
Spero tornar l'Impero, e qui discesi
Vendicator dei dritti suoi. Volete,
Prodi Alemanni, che tra voi rinasca
Il destino di Roma, esser del mondo
Il popolo primiero, e sotto i piedi
Vedervi quanto l'Ocean circonda,

(\*) Gli ammiragli Pisani partono.

Ed illumina il Sol? fate retaggio
La corona ch'io porto, e qui s'impari
Quai siano i frutti d'un voler discorde.
Mobile Italia, che obbedir non vuoi
E reggerti non sai, pace non trovi
Nè libertà: ma pria compor si deve
I vani moti suoi: librar potrete
I mio disegno allor che corsa avremo
Questa provincia di Germania, e il mare
Dell'opposta Sicilia ai piè s'infranga
Del tedesco corsiero, e dir si possa,
Siccome Autari un di: questi confini
Sol ci diè la natura, e pel Tedesco
Non vi son l'Alpi... Italia è sua (\*).

OTTONE PALATINO

Soldati,

Ite alle vostre tende, e voi, fedeli, Snudate il brando a custodir l'ingresso Del regio padiglione.

#### SCENA VI.

Padiglione di Pederigo.

FEDERIGO, PRINCIPI E VESCOVI TEDESCHI.

O nomi illustri

(\*) Ottone Palatino s un cenno dell' imperatore dice le seguenti parole. Del teutonico regno, e che tremendi Fa la mitra e la spada, i miei consigli Con voi mi giovi il conferire. Ottone, Di Frisinga pastor, degno fratello Di quel Corrado ch'educommi al regno, Ed in mezzo alla morte al proprio figlio Preferirmi sapeva, e persuase Della Germania i prenci al mio consiglio Fidar la mole di cotanto impero, Apri al nipote di cor: so che vi premi Alto dolor, benchè sereno il volto Simuli le speranze.

# OTTONE DI FRISINGA

A noi fatale Sarà la Puglia: pria domar conviene La ribelle Milano.

#### FEDERIGO

A quei protervi,
Clie stanno a guardia delle torri altere,
Spettacol feci arsi castelli, e vide
La superba cittade, a certo esempio
Del destin ch'io le serbo, entrar le donne
Di Tortona distrutta, e in ogni via
Unite dal dolore, i bianchi veli
Colle tenere man strapparsi, e il seno,
Che già i figli nutrì, bagnar di pianto.
Nè l'ira nostra vedovò col brando
Quelle infelici : era Pavia; Lamagna
Lascio all'Italia vendicar : non temo

Le stolte genti a mutar parte avvezze Ad ogni istante: qui non siam stranieri; Venni aspettato; e dei trionfi miei, Tu lo vedesti, in sul Ticin fu gioia, E sull'Olona si piangea. Quel breve Spazio di terra, che città divide Si vicine fra lor, volse in deserto Di popoli, che fece Iddio fratelli, La scellerata insania. E noi siam detti Barbari da costor? Prima ch'io vinca Abbian la libertà che qui si brama, S'uccidano fra loro... E ti figuri Concorde Italia, e che vietar ci possa Del ritorno la via? Come è mutato Il tuo consiglio? Io ti vedea sul Reno Reduce dall'Italia, e della stolta Deridendo le risse, e le romane Reliquie ricordando, a me dicesti: « Sono dei suoi destini esempio eterno Le mura che bagnò sangue fraterno. »

OTTONE DI FRISINGA
Vincerci può, benchè divisa: e vedi
Che l'esercio tuo sfidar non teme
Una sola città, benchè la freni
Reverenza all'Impero, e in cor le gridi
Un segreto pensier ch'essa è ribelle;
E s'alcun spirto di pietà vi resta,
Non può credersi giusta. E dritto avea
A strugger Lodi, e in servitù ridurre

Ogni uom che al ferro ed alle fiamme avanza, E vietargli abitar fra le ruine Dell'amata città, quasi potesse Spenger la patria che vivea nel core? Fu retaggio d'amore e di vendetta La sua memoria ai figli, e li mirasti Con quella croce che pietà c'insegna La via fra i prenci di Lamagna aprirsi, E del nostro linguaggio a lor mal noto Colle parole che non fur derise Chieder mercè; ma più ci disse il pianto. Quei due canuti nella mente ho fissi, E dai laceri manti ancor gli veggo Di quella patria, ove abitar fanciulli, Il cener trarsi che posò sul core, A te gridando: eccoti Lodi! E valse Il tuo fermo volere, e dell'Impero L'autorità, perchè Milan rendesse E mura e leggi agl'infelici? Il mondo Sa quali oltraggi vi soffrì Sichero: Come in oblio ponesti il santo editto Svelto dalle sue mani, e fatto in brani Con fremito concorde, e poi nel fango Dai più vili confitto, e colle pietre Dell'araldo, che sacra ha la persona, Violate le membra, e alfin deriso Il suo timor che gli diè l'ali ai piedi Rapidi sì ch'era la fuga un volo. L'ira della pietà parole altere

Ti dettò forse, e parve grave offesa A chi di legge e d'ogni freno è schivo La rigida giustizia. Al nostro impero Si sottragga Milan; breve io predico La libertà d'una cittade ingiusta. Ora che il suo terror la fa discorde, Perchè ti piace differir l'impresa Già preparata, e per l'esempio ardite Rendi d'Italia le città ribelli ? Una favilla che col piede estingui Può crescere ad incendio.

# FEDERIGO

Mi conosci. Nobile zio: fin dai primi anni avvezzo Fui della guerra ai rischi, e fortemente L'ingiurie io sento, e i benefizj: l'onta Che il mio nunzio ha sofferto è tal pensiero, Che nella mente ognor mi veglia, e freme, Sospiro il dì che pareggiar la pena Col misfatto potrò: vincere io sdegno Senza colpo di spada e suon di tromba Città divisa, e a vendicar su pochi Il delitto di tutti esser costretto. Lieve pena s'oblia: d'Italia al freno Sedermi io voglio qual del mio destriero Che sul dorso m'invita, e pugne anela Col nitrito magnanimo, Resista, E m'oltraggi Milan! Senz'essa ai patti Scender vedrei Piacenza, e Brescia, e Crema, Nei deboli la rabbia è men superba. Ma le pene che diedi a'miei ribelli Son primizie di stragi: avaro, il vedi, Son di sangue tedesco, e i fanti adopro Che ne manda Pavia, Cremona, e Como, E chi per noi parteggia: ognor gli pongo Primi alla pugna, ed ultimi alle prede, E pietà non ne sento, e non gli ammiro, Chè madre del valore è la vendetta Negl'italici petti: usarla io spero Ai danni di Milano, e colle stragi Di chi ubbidir non sa nè ai suoi perdona, Io colmerò le fosse ond'ella è cinta. Monti all'assalto delle sue bastite Sopra i capi d'Italia il piè tedesco. E sian mal vivi, e più da lui si calchi Chi spirando dirà: perchè mi premi? Nè pago il voto ch'io giurai nell'ira Ancor sarà: se a queste mani io reco L'empia città, voglio adeguarla al suolo Sicchè divenga una ruina umile Quanto ha d'altezza, e col tedesco aratro Alla superba lacerar la terra Ov'ella fu, sull'infecondo solco A testimon d'una condanna eterna Spargere il sal: questa fia l'opra sola Che a segno di dominio a'miei Tedeschi Concederò: chè di mirar son certo D'ogni città fedele al nostro impero

I guerrieri alleati, al mio cospetto, Nell'ebrezza dell'ira e del trionfo, Alzar le scuri, ed agitar le faci Di Milano all'eccidio; e s'io parlassi Di clemenza pei vinti, o se nel volto Un lieve segno di pietà fingessi, Tu gli vedresti abbandonar l'insegne, E alla Germania divenir ribelli Per esser crudi ai suoi... ma duce io deggio Vietar tumulti, nè trovar potrei Fra l'altre genti accolte al mio vessillo Un furor più sollecito di mani Sterminatrici: ivi seder potremo Noi siccome a spettacolo, e da Roma Reduci, allora alla rampogna eterna Che l'Italia ci fa, quando Milano E col ferro e col foco avran distrutta. Risponder si potrà: son qui maggiori Le fumanti ruine, e voi le feste. OTTONE DI FRISINGA

Signor, se vuoi che la fortuna avveri Ciò che l' ira pensò, riedi a Pavia Quando sul crine la corona avrai Di quell' Impero a cui Lamagna elegge, Ma vien da Dio: dal successor di Piero Altro sperar non puoi.

FEDERIGO

Quanto promisi Al terzo Eugenio, ora da me s' adempie Verso il quarto Adrian: sempre all'Impero I Romani Pastor chieggon ribelli Contro i ribelli aita, e al loro giogo Roma, ch'è mia, render degg'io: ma poco D'essa mi cal: più di Corrado io sprezzo L'offerte sue: stolta città superba, Io non t'invidio al pastor sommo: insulti Alla polve dei numi e dei tiranni Col santo piè, ma del mio ferro all'ombra. Or dee pur Adrian serbarmi i patti In Vusburgo giurati: in mio soccorso Esser promise, onde all'Impero io renda I dritti antichi.

OTTONE DI FRISINGA Crede sua la Puglia Il vicario di Cristo, e n' ha tributi Da lungo tempo.

FEDERIGO

Accarezzar m'è forza La matrigna dei rei!

> OTTONE DI FRISINGA Servi alla Chiesa

Di cui sei figlio, e non ripor speranze Nella romana Curia: ha con Guglielmo Un' ira breve, e di più lungo amore Pegno sarà: tu dominar la Puglia Qual tua, non puoi; brami al Roman Pastore Farti vassallo? scenderesti in vano A cotanta viltà. Roma non vuole

Sì possente vicino, e quindi oppose Ai Tedeschi i Normandi: ah nell' estrema Parte d' Italia che Guiscardo ottenne Coll'inganno e la forza, a te non venga Il crudele desio d'avere un regno Quando sarai lieto d' un figlio; e cresca Sotto gelido Ciel la pianta augusta, Che su terra d'incanti e di menzogne Brevi radici avrebbe, e l'anatema, Folgor che dorme fra le nubi arcane Onde il soglio di Pietro ha velo eterno. Da sonno, o finto o breve, in cui mal fidi, Con più grand' ira allor fia che si desti: Quel sacro foco a depredar non scenda L'arbor diletta a cui sarai radice: Egli corre pei fiori e per le frondi, E non sente pietà del tronco ignudo.

FEDERIGO

Io riverente agli anni e ai tuoi consigli, Benchè quel che mi dai credere io deggia Timido figlio dell'età senile. Non ti dirò; nel chiostro, Otton, ritorna, Qui mal t'assidi a profetar sventure Al comun sangue: tu scevrar sapesti Dalla Curia la Chiesa, e pur voi tutti, Cui circonda le chiome onor di mitra, Non servi, ma fratelli esser dovete Al successor di Pietro. A lui promisi Render l'antico onor, nè voglio in Roma

E consoli, e tributi, e quanti nomi Dimenticò di cancellarvi il brando Degli avi nostri: inalzerò la croce Sull'antiche ruine, ove allo stolto Popol rampogna la viltà presente Un monaco ribelle, e da gran tempo Fuor del sen della Chiesa: in sua balia L' eretico porrò, ch' esser promisi Io della fede il difensor: ma sacra È pur la mia giustizia, e ognun che vuole Sottrarsi a lei questo Adrian promise D' anatèma ferir. Chiaro fra poco A noi sarà come n' attenga i patti Chi pio vien detto, e ai suoi principi umili Se l'indole abbia pari, o più superbo Sia d' Ildebrando che nascea men vile Se l'orme sue ricalcar crede, e quando Poste in sua mano avrò le briglie erranti Sopra il collo di Roma, egli protegge I ribelli Lombardi, o fatto ingrato A Cesare lontan, chiamare osasse Quella corona che mi vien da Dio. Un benefizio suo...

OTTONE PALATINO

La Curia astuta

Nella doleezza degli scritti umili,

Come l'angue tra i fiori, occulta e mesce

Come l'angue tra i fiori, occulta e mo La dottrina fatal: dove si trovi Chi la rechi in Lamagna, e vi difenda Fra ¡ principi adunati al tuo cospetto Un' antica menzogna, io colla spada (\*), Che tu mi desti a vendicar l'Impero, Fosse legato e cardinal...

FEDERIGO

Saprei

Vietar quel sacrilegio. — Or modo all' ire.

Signor del mondo è il nostro re.

UN ALTRO PRINCIPE

Lamagna

È l'erede di Roma.

UN ALTRO PRINCIPE

In te la legge

Vive, ed è legge il tuo voler.

VESCOVI

Tu dei

Della Germania liberar la Chiesa Dalle romane arpie, d'un giogo antico Toglierei all'ignominia: escan d' Egitto I figli d'Israel.

## FEDERIGO

Se meco siete, Principi dell' Impero, io della Chiesa Come ai tempi di Carlo, ogni diritto Di ristorar m' affido, e allor di Roma, Se l'armi impugna, ai piedi miei deriso

<sup>(\*)</sup> Pon mano sulla spada, e tutti i principi fremono di sdegno.

L'anatèma cadrà: certo nel gregge Che all'errante pastor sta più d'appresso Ogni pecora è astuta, e delle sante Iresi ride della fragil verga Che un di coll'ombra sgomentò le genti; E nella sua virtù poco si fida Costui che invoca il brando mio...

OTTONE DI FRISINGA

Signore,

L' ire sopite ridestar non dei
Fra l' Impero e la Chiesa, o coi ribelli,
Fatte vessillo, militar vedrai
Pur le chiavi di Pietro. Io dissuasi
L' impresa della Puglia, e in sensi brevi
L' alta ragion del mio consiglio esposi;
Aggiungerò non esser lungi il tempo
Che al piè fatale d' Orione armato
Arda stella crudele il Can celeste;
Fuggi la rabbia sua, che asciuga i fiumi,
E fende i campi, e le infocate e pigre
Nubi sospende, onde a noi vien la morte.

## OTTONE PALATINO

Fuggir?... Che dici? uso dei chiostri all'ombra, Il Sol paventi? onde il guerrier non abbia Dalle.mefti del roman deserto Ignobil morte, e soggiogar tu possa Spoleto nei tributi infida e tarda, E che prigion ritiene un tuo fedele, Roma lasciando all'Appennin, si prema

Presso alla Nera il dorso, e un'altra via Colà ci guidi, ove la Puglia è lieta, E l'aer pieno di salute, e molte Son le ricchezze che rapi Guiscardo A gente molle nella sua rozzezza. Solo temer si può che in dolce terra, Paradiso dei vili, i tuoi guerrieri L'ozio non vinca: ti faran contrasto Pochi Normandi : dei Pugliesi al fianco Pende inutile il brando, ed han veloci Sol nella fuga i piè: tu mal dai Greci Chiedesti aita per domar Guglielmo In odio ai duci suoi... Cesare voli Alla vendetta del German, deriso Da gente in cui viltà sempre è loquace ; Non fia che il suon delle tue trombe aspetti, E fra la polve folgorar le spade Del Teutone guerrier: pria che librato. Morrà lo strale nella mano imbelle.

Nell'ora che la mente è più tranquilla Dentro tacita stanza, ov'io non oda Fremito d'armi che alle pugne invita, Eleggerò: sapete ésser, nemiche Al buon consiglio la prestezza e l'ira. Mi è sospetto Adrian: qui presso a Sutri Com'ei promise, ancor non giunge... ascolto Liefo clamor... fosse costui...

FEDERIGO

### SCENA VII.

# UN ARALDO, E DETTI

ABALDO

Da Nepi

Il pontefice è giunto.

FEDERIGO

ARALDO

Io qui l'aspetto;

Prenci, movete ad incontrarlo.

Il clero

In sacre vesti lo precede, e molta Plebe sull'orme sue s'aduna e cresce: Chieggon l'ingresso i cardinali.

FEDERIGO

Ammessi

Sian costor, ma lungi il volgo, e questa Gioia insolente si reprima... (\*).

VOCI AL DI FUORI

Evviva

Il successor di Pietro!

ALTRE VOCI

Ei tien di Cristo

Le veci in terra.

VOCI

Il Signor nostro evviva!

(\*) I vescovi e i principi partono coll'araldo.

### SCENA VIII.

## FEDERIGO

Ai popoli, od a me farsi nemico Adriano dovrà? Tien quel potere Che grande fa sempre voler lo stesso: Se tu gli lasci dominar le genti, Dirà libero il mondo, e se gli vieti D'esser tiranno, egli si chiama oppresso.

### SCENA IX.

IL CARDINAL DE'SS, GIOVANNI E PAOLO, il CARDINALE DI S. MARIA IN PORTICO, il CARDINAL OTTAVIANO DI S. CECILIA, B FEDERIGO.

IL CARDINALE DE'SS. GIOVANNI E PAOLO
Il Padre dei Fedeli, appien sicuro
Che rechi pace, e del Signor nel nome
Tu venisti fra noi, l'invia salute.
Sul capo tuo fatto più sacro avrai
L'ambito onor della corona augusta
Da quella man che ai Cieli apre le porte.

FEDERIGO Iddio le chiude a chi quaggiù non serve Alla possanza che da lui mi viene. Ma di ciò basti: ad Adrian riserbo Io più gravi parole: alla mia fede Erano i suoi timori un lungo oltraggio. Non scema ad ambo reverenza e fede, E le speranze dei nemici accresce Ouesto alternar di patti e giuramenti?

IL CARDINALE DI S. MARIA IN PORTICO Scusa al terror sono i perigli, e tanta Onda affatica di civil procella La santa nave al successor di Pietro, Che al governo vegliar della sua prora, E ogni vento dovea creder nemico Sol per la fretta della tua venuta. Ponga in oblio le andate cose, e muova Riverente e pietoso incontro al padre Il maggior dei suoi figli.

IL CARDINALE DI S. CECILIA Ove seguisse

Il vicario di Cristo i mici consigli, L'onta del dubbio, onde a ragion t'adiri, Non avresti sofferto, e alfin concordi Cesare e Pietro, un sulla via del mondo, L'altro su quella che conduce a Dio, Guiderebber tranquilli il gregge umano Coll'ombra della verga e della spada.

IL CARDINALE DI S. MARIA IN PORTICO Muovi stolte parole e irriverenti Al signor nostro; eri da lui respinto, E ribelle al poter del suo divieto, Qui presentarti osavi.

OTTAVIANO CARDINALE DI S. CECILIA Abbi rispetto

A chi t'è pari, e dove sei ricorda,

E chi t'ascolta.

FEDERIGO

Dall'altar gridate:

Sia pace al mondo; e tra voi pure è guerra.

I CARDINALI DE' SS. GIO. E PAOLO, E DI S. MARIA

IN PORTICO

Se a lui tu credi, noi partiam.

Restate;

Le vostre liti a giudicar non venni. Ceder non ti rincresca (\*) « hai da quest'ora In Cesare un amico, e tu gli sembri Degno della tiara... Orio m'accorgo Che v'udii troppo, e d'ascoltarmi è degno Solo Adrian (\*\*): vadasi a lui.

#### SCENA X.

Luogo non molto lungi da quello ove era il padiglione di FEDERIGO: questi smonta dal suo cavallo, e dice le seguenti parole.

Ti lascio,

O compagno fedel de' miei perigli,

(\*) Sommessamente al cardinale Ottaviano.

(\*\*) I cardinali licenziati partono: Ottaviano prima, e gli altri dopo.

Generoso destriero, e sulla terra. Che nel tuo corso rimbombar dovea, Coll'umil piè muti vestigj io segno... Ma che rimiro? verso noi procede Dei servi il Servo con tranquillo orgoglio Sopra un bianco destrier, docile al freno. Com'ei vorrebbe i re: per quel sentiero Su cui move Adrian, guerrieri, e volgo, Ambo i sessi, ogni etade, a ossequio cieco Si premon, si confondono, s'atterrano, O l'un sull'altro cade, e l'uom, che Iddio Fece i cieli a mirar, quasi divenne Pavimento al superbo: a chi morisse Da quel corsiero, ove t'assidi, oppresso, Esser diresti il Paradiso aperto. Meco diviso or tu non hai l'impero: Solo possiedi il mondo in me non volge. A cenno di saluto il capo altero Cinto dalla tiara, e tutto ei vede Sotto di sè, siccome Iddio: sommessi Preghi, o silenzio... ei benedice, e passa. Oual maraviglia se toccar la terra Non si degna costui col piè superbo? L'offre ai baci del re : prostrar mi deggio All'atto vile anch'io.

#### SCENA XI.

ADRIANO avendo indarno aspettato che FEDERIGO si addestrasse al freno, e gli reggesse la staffa nello scendere da cavallo, smonta coll'aiuto dei suoi ministri, e prima di sedere sul faldistoro, che gli vien preparato, così dice ai Candinali.

#### ADRIANO

Non più, fratelli;
Qui scenderò, chè omai sperar non posso
Da quel tumido Svevo il noto omaggio
Che i Cesari, se a Dio non son ribelli,
Con antica pietà finora han reso
Ai romani pontefici : m'assido
Sul faldistoro mio sappia l'eletto
Re di Germania, e imperator futuro
Ch'io qui starò (\*). Svevo lion, gustasti
D'Italia il sangue, e nelle fauci ardenti
Ti crescerà la sete : orride guerre
Ancor nel tempio : ma il trionfo è certo.
Poichè Cristo mori, più non vacilla
Di Pier la fede; or ei con piè sicuro
Calca l'umide vie della procella.

<sup>(\*)</sup> Partono i cardinali per annunziar ciò a Federago

#### SCENA XII.

# FEDERIGO s'inoltra verso ADRIANO, e guardandolo dice

#### FEDERIGO

Nel volto di costui leggo l'orgoglio Velato d'umiltade... (\*) Al Ciel sollevi La fronte austera, e mi respingi, e taci, E freme il labbro che offerir non vuoi Al bacio della pace? il tuo rifiuto Ti palesa nemico.

## ADRIANO

A Dio volgea Taciti preghi: ira pietosa è questa; Minaccio il figlio che punir dovrei.

## FEDERIGO

In Canossa non siam; nè in mezzo ai geli Tremante e solo io quel perdono aspetto Che mal richiese, e peggio ottenne Arrigo. Non varcai l'Alpi fuggitivo: è noto Ond'io discesi, e quai vestigj io lasci, Insino a te, sulla mia via; nè gelido Per sofferte pruine il piè vacilla Uso a calcar delle città ribelli Le fervide ruine.

<sup>(\*)</sup> Federigo si appressa al papa, gli bacia i piedi, e poi vorrebbe il bacio di pace che Adriano gli nega.

## ADRIANO

In Ciel t'ascolta

Quei che nomar non osi; i suoi portenti Ricorda, e trema.

#### FEDERIGO

Oprargli invan si spera
In questa età. Scriva il maggior la Chiesa
Nei fasti suoi, chè Cesare più all'imo
Scender non può, nè tanto Pietro alzarsi.
Si sa com'ei perdona, e mai si vile
Non sarà nei monarchi il pentimento.
Or non è dato insanguinar Lamagna;
Fe'senno omai: ciò che fu gloria ai padri
È dei figli rossor; nè da giurata
Fede può sciorgli del Roman Pastore
La man che s'alza a benedir delitti.

Empio chiamarti or io dovrei : ma spero Che in te l'ira favelli : ai ciechi affetti Perdona Iddio l'impeto primo : accheta I tumulti dell'alma : umili e niti Cristo ne vuol.

ADRIANO

FEDERIGO

So come a lui somigli.

ADRIANO

Rendimi onore.

# FEDERIGO

E che più brami? accolsi Con ossequio di figlio i tuoi legati,

Nè mi fu grave rinnovar la fede Che ti giurai: poscia a Viterbo invio Di Cologna i pastori e di Ravenna A stabilir quel giorno in cui ti piaccia Cesare incoronarmi: a lor t'involi, Come fosser nemici, e poi ti chiudi Nella città che dai Castelli ha nome, Per l'indugio temendo e pel ritorno Di quei superbi che ti son fratelli; Dove giace Viterbo ai piè del monte lo delle aquile mie trattengo il volo. Non ti appaghi, o signor, che nel cospetto Dell'adunate schiere, un lor campione Conservarti gli averi e la persona Giuramento facea sugli Evangeli? Pronto a tradirmi, se così diffida, Creder deggio Adrian! Stolto consiglio Chieder soccorso a chi si teme: e quando Muovo genti a punir fatte ribelli Alla Chiesa e all'Impero, in ardue rocche Celarti a schermo, qual tu fossi il reo!

Sai quai perigli ho corso?...

ADRIANO O COTSO?. FEDERICO

Ove tu fossi Di Cesare l'amico, era il tuo loco Nel campo suo: male or vi giungi, e tardi.

T'apri la via colle ruine, e lasci

Orme di sangue, vincitor crudele: E s'io sento il terror che ti precede, Tu ti sdegni con me!

### FEDERIGO

So che non tremi;

Nè lo vorrei: tu spettator sicuro Fingi paure, e rampognarmi ardisci Ciò che vietar dovevi... ah mal si spera Che insegnate a ubbidir! Cesare è nome Che nel libro di Dio più non si legge. La spada ch'ei non volle in man di Pietro, Dall'orecchio d'un servo alzare osaste Fino al capo dei re. Ma tu che credi Sacra la mia ragione, e ognun che osasse Sottrarsi a lei nei patti tuoi giurasti D'anatèma ferir, la tua promessa Perchè sciolta non hai? Deggio in Milano Io sopportar ciò che ai tuoi preglii io mossi A distruggere in Roma? I miei diritti Son più certi de' tuoi, chè fu l'Impero Pria della Chiesa, o ciò che suo non era, Donato ad essa Costantino avrebbe. Chiedi il sangue d'Arnaldo, e il fulmin sacro Nell'eterna Città primo vibrasti, E armi per me non hai? Vi son ribelli Solo colà dove io regnar ti lascio?

ADRIANO

Mi lasci? eterno peregrin vorresti Il successor di Pietro? e non avrebbe Nella valle del pianto ove s'accampi Quella milizia che trionfa in Cielo? O fuggitivi, o servi i suoi Pastori Roma pur or mirava...

## FEDERIGO

E templi aperti Da lor coll'armi, e fra gli altari il sangue, E libertà sul Campidoglio, e l'Alpi, Per questa larva che vi dà terrore, Noi chiamati a varcar: lurida figlia È dei vostri peccati... Or quali foste, Liberi o schiavi, nell'esiglio o in trono, Perchè a cercar mi sforzi? Ha lance incerta Il giudicio mortal, che sulla terra Gridano i vizi, e le virtù son mute. Dirti il ver tenterò: calunnia, o lode Stia sul labbro dei servi... Erate uguali Al mal seme d'Adamo, onde la colpa Crebbe in terra così che il Ciel dischiuse L'acque vendicatrici, e l'uom divenne Pentimento di Dio. La Chiesa ei solo Reggea dal Paradiso, e vôto in terra Era, o Cristo, il tuo loco, Otton coll'armi Sulla via del Signor vi ricondusse, E l'austera Germania illustri esempi Diè sul soglio di Pier. Voi poseia osaste Di sottrarvi all'Impero; è noto al mondo Come grato gli fu quel pio Satanno, Che, dei Cesari schiavo, e poi ribelle,

Giudice lor si fece, e tutti i troni Coll'ara oppressi ardi gridar — Son uno Siccome Iddio. — Lavò col sangue il fango: E nel discorde mondo arse una guerra Scellerata così, ch'eran funesse Più le nuove virtù che i vizj antichi. Siete Iudibrio, o pianto.

### ADRIANO

Io non dovea Chiamarti in mio soccorso: ecco l'omaggio Che al pontefice rendi!

FEDERIGO

Ed egli osava Accogliermi così? Cesare offeso Cadde ai tuoi piedi, e tu negargli osasti Quel bacio che Gesù rendeva a Giuda! Pace rifiuti, e vuoi la guerra.

### ADRIANO

A Dio

Già nemico tu sei: gioia all'inferno Eran l'empie parole, e se giungesse Da mute insidie o da nemici aperti Per te l'ora di morte, al Re del Cielo Ti volgeresti invan: dall'anatèma Son tronche l'ali della tua preghiera. Pietà mi fai, chè da principio antico L'impeto nasee che vi fa ribelli Al volere di Dio: benchè lontano Dall'origine sua, ritiene il fiume L'acqua del fonte che gli diè la vita. Figli del sangue che redense il mondo I pontefici son: nacque l'Impero Dai delitti dell'uom.

FEDERIGO
Più non t'ascolto (\*).

ADRIANO

Va, ti risposi: finchè all'uom parlasti, Potei tacer: nel sacerdozio è Cristo Ch' io vendicar dovea: nel calle eterno Mostra dove cademmo, e abbiam le pure Acque turbato ove si specchia Iddio! Se nella via dove il consiglio è muto Dell'aura ispiratrice, il piè vacilla Sotto il carco d'Adamo, e ci ravvolse Fra le tenebre sue l'affetto umano, Nuovo è il nostro fallir: dei re le colpe Cominciando col mondo.

## FEDERIGO

Ahi mal ripeti D'Ildebrando i blasfemi, e qui baleni Con i folgori saoi: del quarto Arrigo Non sai che il sangue a quel di Svevia è misto? Perchè sprigioni dalle tue caverne Vento superbo a dissipar la polve D'un cenere mendace, e sveli il foco Che vi giacea nascoso?... Allor ch'io fui

<sup>(\*)</sup> Federigo fa cenno di partire.

Dai prenci eletto a dominar Lamagna, Cui l'Italia è retaggio, i casi io lessi Del monarca infelice: ira e vergogna M'empiean così, che col pugnal trafissi Le carte infami, e vi correan di rabbia Lacrime ardenti a divorar lo scritto. Ma di quell'empia istoria il fine atroce Ogni baldanza m'avvallò sul ciglio, Un attonito orror vinse gli affetti Nell'anima frementi, e al suol cadea Il volume fatal: ma nella mente Restò fisso ogni evento, e mai più saldo Non si scrisse nel marmo. Or ne' miei sogni Il delitto rivive, e sempre io veggo Alle ginocchia ruinar del figlio. Grave d'anni e catene il re caputo. Ed abbracciarlo invano, e poi ramingo, Da tutti abbandonato, entrar nel tempio Ch'egli fondava, e dimandar mendico Un pan che gli è negato, e l'infelice Morir di duolo, e non trovar riposo Pur nella tomba, e gran tempo giacersi Sull'ignudo terren di cella angusta, Livida salma, imperator tradito, Dissepolto dal figlio. Oh se cotanto Ardisce, e può la tua crudel tiara, Cessin dei re le nozze! a noi potrebbe Nascer spergiuro e parricida un figlio, Benedetto da voi, togliere al padre

Regno, vita, sepolcro.

ADBIANO A che d'antichi

Casi favelli?

FEDERIGO

Del presente io parlo.

Se il mio poter sacro non credi, è sciolto Ogni patto fra noi: quanto l'orgoglio Delirò d'Ildebrando esser dottrina Soffrir potrei? Ritemprerò col sangue Quella corona onde spogliossi Arrigo; E l'orma sparirà del piede altero Che tutti i re calcava.

ADRIANO

Odi tranquillo Liberi detti. La regal possanza Consacrata da noi perde la colpa Dell'origin profana, e i suoi diritti Vengon difesi dal pensier di Cristo Che vive in noi: ci unisca ai piè dell'ara L'antico patto, e stabil sede in Roma Or m'assicura. Io veglierò sul mondo Come l'occhio di Dio se siam congiunti Chi può star contro noi? Quel dì che a Cristo Gli Apostoli gridaro: ecco due spade, --« Non più » rispose, e al Sacerdozio unito Era così l'impero: ognun risplenda Nel seggio suo: come la luna avrebbe

Se vi tacesse la virtù del sole...

## **FEDERIGO**

Io pianeta minore! e non risplendo Che per la luce tua!

### ADRIANO

Viene da Cristo In chi tien le sue veci: io sono il vero, Tu sei la forza, e se da me ti parti Cieco rimani, ed io divengo inerme. Siamo uno alfine: e il paragon si taccia Che all'ira ti destò. Cesare e Pietro Sono i monti di Dio: l'uom dalla terra Con terror li contempli, e mai non cerchi Qual di due più sospinga al ciel la cima, O ritirarsi la virtù divina Si vedrà dal creato, e farsi avverse Alle genti le genti, ed ogni altezza Quaggiù sparire, e tutto valle e polve, Vil ludibrio dei venti, infin che venga Dio sulle nubi a giudicar la terra. Fa senno alfine, e dall'esempio apprendi Dell'empio Arnaldo, esser nemico al trono Chi fa guerra all'altar.

### FEDERIGO

Nelle tue mani So ch'egli venne : il giudicò la Chiesa , A me spetta il punirlo.

> ADRIANO Invan lo speri.

ATTO IV. - SC. XII.

FEDERIGO

222 Come!

ADRIANO

Tolto ei mi fu.

FEDERIGO

Senza un mio cenno

Chi tanto osò?

ADRIANO

S' ignora.

In forza mia

L'eretico verrà : con morte infame

Farò punirlo.

ADBIANO

Un santo zel t'infiamma Nella causa di Dio.

FEDERICO

Perchè fra tanti

Casi Adrian lungi da me si tenne? Più pronta dei perigli era l'aita Ch' io potea dargli, ed ei cercava asilo Nelle infide città! Torniamo amici.

ADRIANO

Di pace il bacio io ti darò.

Che tardi?

ADRIANO

Offeso m'hai.

Oneso in nai

### FEDERICO

Chi a ciè mi spinse? Or tutto Poni in oblio tu che il perdono insegni. Qui niun ci udiva; io son pentito, e basta.

## ADRIANO

Se al cospetto del mondo alfin mi rendi Ciò che mi devi, io sarò pago; e reo Non ti dirò, se ti confessi ignaro...

FEDERIGO

Come!

#### ADRIANO

All' Impero or non ha guari eletto Per senno e per valor, pnoi gli usi antichi Dell' alto ufficio che ti fu commesso Ignorar senza biasimo ?

FEDERIGO

E che? Qual uso?

ADRIANO

Pel breve tratto che misura un sasso Lanciato dalla man, dovevi al freno Addestrare Adrian.

FEDERIGO

Perdio! che ascolto?

ADBIANO

E al regio padiglione il mio destriero Guidar dovevi, e a me tener la staffa Quand'io scendea; nè il faldistoro avrei Opposto al trono, e con un lieto affetto Il santo bacio in ambedue le gote Ti dava il padre.

### FEDERIGO

E tu da me sperasti .

Tanta viltà . Son dunque tuo scudiero ?

ADRIANO

Omaggio antico è questo : al tuo rifiuto Or più scuse non hai.

### FEDERIGO

Che qui l'Inferno
S'apra sotto i miei piè pria ch'io gli mova
A tanto disonor... Suonin le trombe
I miei guerrieri a richiamar nel vallo,
E in me non sia per atto vile offesa
La maestà del sangue e dell'Impero:
Mostriam che Italia, e Roma è mia.

## ADRIANO

Che tenti?

Nelle tue man cadrò; ma tu potere Non hai su me: pur di catene avvinto, Sempre il tuo re sarei, ch'io solo impero Sullo spirto dell'uom.

## FEDERIGO

L'inanimate
Salme poi lasci per ludibrio ai regi.
Ma perchè tremi? empio non sono, e stolto.
Qui la canizie del tuo capo augusto,
Dai popoli adorato, erger tu puoi
Con sicura baldanza: io che ti nego
Un vile ossequio, vendicar saprei

Con questa spada anche il più lieve oltraggio Fatto al gran sacerdote. Or volgo indietro Le schiere mic, chè dei Lombardi appieno Trionfato non ho, nè qui mi sei Alleato fedele: altro sul labbro Altro sta nel tuo core : esser dicesti Tu dai Normandi opprosso, e in tuo segreto Forse gl' invochi : differir l'impresa Di Puglia io bramo, e tolga il Ciel ch'io cinga Quella corona che tu m' hai promesso, Se a prezzo di viltà comprarla io deggio. È un vano rito il tuo. Cesare io sono Per voler di Lamagna e tu l'Impero Non dai, ma lo confermi : e che lo dica Tuo benefizio, e poi mi chiami ingrato Aspettarmi potrei... Sempre fatale Era Roma per noi: starvi sepolta Nella polve dei secoli dovea La corona fatal dell'Occidente. Che dalla mano di Leone imposta Con tristo augurio ella rivide il cielo Sulla fronte di Carlo: ahi parve omaggio, E insidia fu! rimase il re prostrato, E il sacerdote in alto. Allor l'Impero, Che dato al Grande avea la spada e Dio, Fu dono vostro, e di Bisanzio astuta Lo schiavo abietto divenir potea Il maggiore dei re. Carlo previde Il vostro orgoglio, e si pentì : chiamava

Nel tempio d'Aquisgrana il senato, E la corona dell'antico Impero Per darla al figlio sull'altar depose, E a lui gridò: Colla tua man la prendi, Tincorona da te: solo da Dio Tu ricevi il potere. — Anch'io sull'ara, Se dell'Italia vincitor qui torno, Prenderò la corona, e sul mio capo La calcherò col brando: a questo rito, Chi vuol gl'imperatori a palafreno Assistere potrà.

SCENA XIII.

## OTTONE DI FRISINGA, E DETTI

## ADRIANO

Giungi opportuno,
O Pastor di Frisinga; e poi che indarno
Furon le mie parole, e sei tu pure
Maestro in Israele, al santo omaggio
Persuadi il tuo re: vive l'esempio
Di Lotario fra noi: quello di Carlo
Travolse il tempo nella sua rapina;
Seco io ti lascio, ed a colui che tiene
Nelle sue man d'ogni monarca il core
Volgerà la preghiera il servo indegno (\*).

<sup>(\*)</sup> Il pontefice parte.

### SCENA XIV.

# OTTONE DI FRISINGA, FEDERIGO

FEDERIGO

Otton, da me che brami? Un vil consiglio Darmi oserai ?

OTTONE DI FRISINGA

Mi guida al tuo cospetto

Zelo fedel.

### FEDERIGO

Vuoi ch'io Lotario imiti,
Che ai pontefici schiavo, e vil nemico
Del padre mio, seppe rapirgli il trono
Con bassi accorgimenti? E tu non pensi
Che se costui, che andò di chiostro in chiostro
Mendicando la vita, e fu davvero
Allor dei servi il servo, addestro al freno,
Frenar non posso in sulla via superba
Roma, che già converte in suo diritto
La viltà di Lotario? Il nuovo esempio
Sarà dottrina; e il nostro antico Impero,
Ch'io dalla Chiesa liberar vorrei,
Feudo papal; dei suoi vassalli il primo,
Il Cesare Alemanno.

OTTONE DI FRISINGA

Al santo loco Ove Pietro sedea, quel da Splimberga

Grato fu troppo; ma pietoso o vile Fosse costui, che primo a tanto omaggio Scender potea dalla suprema altezza, Periglio or t'è non imitarlo. Il mondo Dirà che vieni a rinnovar la guerra Onde si piange ancora; e benchè scorra In te dei Guelfi e degli Arrighi il sangue, Preferito ad Alfordio hai Ghibellinga. Federigo ti chiami: è nel tuo nome Un augurio di pace: or le mortali Ferite antiche riaprir vorrai Nel dolce seno della tua Lamagna? Nel pontefice il Ciel dietti un compagno Necessario e tremendo; e se speranza Esser vi può che torni al nostro freno Ouesta ribelle Italia, or si presenta, Che libertà conosce a sè fatale L'antico re dei sacerdoti. Afferra L'occasion che fugge, e l'empio Arnaldo Una vittima sia che coll'Impero Riconcilii la Chiesa.

## FEDERIGO

Oli dove andaste, Giorni della mia gloria? O fortunati Monarchi d'Oriente, ove nel campo Dell'esercito l'onde aduna e regge Assoluto comando, e basta un guardo Ad annunziar la morte, e col sorriso La speranza vi mandi, e la fortuna! Qui sul trono è servaggio: in son costretto A divenir scudiero, e ai miei compagni Pari in età sarò ludibrio.

### OTTONE DI FRISINGA

Oh questo

Impeto giovanil che ti trasporta ,
Raffrena, imperator... Duci son molti
Nell'esercito tuo che nella Puglia
Seguian Lotario, ed han qui sparso il sangue
D' Innocenzo a difesa; e se or ti pieghi
A quell'ossequio che da lor fu visto,
Non puoi vile parer. Deh solo ambisci
Dei canuti il suffragio: un senno antico
Mostrasti in Aquisgrana.

## FEDERIGO

E i santi dritti Dell'Impero, ch'io tengo, andranno, Ottone, Conculcati per sempre?

## OTTONE DI FRISINGA

In me riposa.

Provvidi a tutto: tengo anch'io per fede Che sol da Dio vien la corona: il modo, Onde l'omaggio che così ti grava Maestà non le seemi, io nella mente Ho già disposto, e tel farò palesc. Sappia Adrian che tu sei pronto...

## FEDERIGO

Ottone,

A che mi sforzi?

OTTONE DI FRISINGA

Onde così rimani Ficramente ostinato? Or via, deh cedi A quell'autorità che vien dagli anni: Pensa che per amor padre ti sono.

## SCENA XV.

Campo di Federigo appresso Nepi, e accanto un lago.

FEDERIGO, E OTTONE DI FRISINGA in disparte.

#### FEDERICO

Pago non sci? Duce alle schiere è fatto Il monaco Adrian; per lui di Sutri Il dolce pian lasciava, e presso a Nepi Io m'accampo a viltà! ma questo lago Come si Chiama?

> OTTONE DI FRISINGA Giaula.

FEDERIGO

Io possa il nome Obliarne per sempre! Inver mi piace Ch'egli squallido sia: sulle sue rive, Quando agli omaggi io piegherò la fronte, Non sarà specchio della mia vergogna. Prendi, o scudier, spada, corona, ed elmo: Ah l'elmo no! chè il mio rossor nasconde. OTTONE DI FRISINGA

Calmati omai, fa senno... (\*) O duci antichi Del teutonico stuolo, a cui palese Feci l'ossequio che Adrian richiede Al vostro imperator, dirgli vi piaccia: Nel cospetto d'ognun, con atto uguale Il pio Lotario, che voi qui seguiste, Onor non rese ad Innocenzo?

> DUCI È vero:

Noi lo vedemmo.

OTTONE DI FRISINGA

E ciò su questa Croce

DUCI

Non siete pronti di giurar ?

Giuriamo (\*\*).

OTTONE DI FRISINGA

Vedi, già schiusa è d' Adrian la tenda, Gli si appresta il destrier: perchè qui tardi?

FEDERIGO

Apostolo superbo!

OTTONE DI FRISINGA

Andar dovrai

Alla presenza sua con fretta ignobile, Se tardi più: deh quello a cui la dura Necessità ti sforza, or lieto adempi, Qual se tu lo volessi.

(\*) A un cenno di Ottone di Frisinga si avvicinano i duci più antichi dell'esercito tedesco, ai quali egli dice le seguenti parole.

(\*\*) Si allontanano, fatto il giuramento.

#### SCENA XVI.

ISOLDATI E I PRINCIPI, onde si compone l'esercito di Federigo, vedendolo assistere al servigio del cavallo sul quale è papa Adriano, prorompono nelle seguenti parole.

> ALCUNI SOLDATI Oh vi'e! ALTRI SOLDATI Oh pio!

UN PRINCIPE GIOVINE

Consiglio fu di età senile; e questa Loda il passato, e l'avvenir paventa. Pria che l'Alpi varcasse, ogni vegliardo Ai monaci, che pasto avran più largo, Lasciò gran parte dei malnati averi A rimedio dell'alma.

Io non credea

Federigo sì vile! E abbiam l'Impero Dato a costui?

UN ALTRO PRINCIPE
Porre io volea sul trono

Il figlio di Corrado. UN ALTRO PRINCIPE

I mici castelli Divori il fuoco, ma non sia retaggio La corona fra noi,

UN ALTRO PRINCIPE

Roma trionfa

Nel pontefice suo, ma quella stolta A lui fa guerra.

un soldato giovinetto Se del papa al freno

Stassi l'imperator, dove il tuo loco Sarà, misera plebe?

UN PRINCIPE

O giovinetto, Se monaco ti rendi, esser potrebbe Sopra il soglio di Pier, chè più mendico Fu Adriano di te

UN SOLDATO DI ZURIGO

Vieni in disparte: Siam di Zurigo; e benchè qui raccolti Di Cesare alle insegne, il suol natio E le dottrine che vi sparse Arnaldo Nen possiamo obliar: tu che m'avanzi Negli anni e nel saper, che temi, o speri Da spettacolo tale?

ALTRO SOLDATO DI ZURIGO

Io veggo un lupo Che dà mano alla volpe; ha patti brevi Coll'inganno la forza: ora d'Arnaldo Saran scritti col sangue.

#### SCENA XVII.

ADRIANO smontato da cavallo, FEDERIGO,

#### ADRIANO

In ver tu sei Destro e pronto scudiero, e m' hai tenuta Fortemente la staffa : abbiti, o figlio, Il bacio della pace: i tuoi doveri Ben adempito or hai.

#### FEDERIGO

Non tutti, o Padre (\*). — Duci, e soldati, udite: ho reso omaggio A Pietro, e non a lui.

## ALCUNI SOLDATI

Cesare viva!

## ALTRI SOLDATI

Viva Germania!

ADRIANO (\*\*)
Oh basilisco astuto!

Deli venga l'ora in cui tu giaccia umile Ai piè del Santo, e queste voci altere Se un'altra volta a mormorar t'inalzi, Ti prema il capo trionfato, e gridi:

<sup>(\*)</sup> A un cenno dell'imperatore si aduna tutto l'escrcito, ed egli grida.

<sup>(\*\*)</sup> Fra la maraviglia, l'ira e la paura, trattosi in disparte dice.

A Pietro, e a me... Dissimular conviene Il dolor dell'offesa (\*).

#### SCENA XVIII.

## Un ARALDO, ADRIANO, E FEDERIGO

#### ARALDO

Or qui son giunti I legati di Roma: al tuo cospetto Vuoi che sian tosto ammessi?

# ADRIANO

Or più non deggio
Teco restar: qual nelle fiamme il vento
Sarà, per l'ira che t'accende il petto,
L'audace vol delle parole insane
Dal lor labbro superbo : a te s'addice
Minaccia e pena; a me silenzio e pianto
Su quegli erranti a cui fu chiuso il Cielo.
Quando all'ira di Dio farai vendetta
Col brando dell' Impero, il guardo altrove
Rivolgerò, chè questa gloria è tua.

## FEDERIGO

Basta; compresi... Se anche a me ribelli Non fossero i Romani, il lor gastigo Chiesto mi avresti indarno: i re non sono Un carnefice vil che mova il brando Dei sacerdoti al cenno... A che rinnovo (\*) Si ravicina a Federigo. Questa lite fra noi? T'affida, o Padre, Nella giustizia mia: tu sei Britanno, Ed io nacqui Tedesco; abbiam comune L'odio di Roma. A Cristo e a noi fan guerra Gl'idoli suoi pagani, e il più tremendo, L'antica libertà, chè il suo veleno Per l'Italia è diffuso, e nomi, e leggi, E tumulti destò, L'opra compisci Dei pontefici antichi, e di superbi Marmi s'accresca ogni cenobio umile; Fa che possano tutte in Vaticano Le memorie perir del Campidoglio: Lo adegua al suol: quella città superba Un sepolero divenga, in cui si prostri Il Romano pentito, e chiegga a Dio Perdono della gloria e dei delitti.

### SCENA XIX.

LEGATI ROMANI in disparte, e fra questi GIORDANO

UN LEGATO

In ogni terra i cardinali astuti Ci han posto insidie, e per più lunga via Tardi siam giunti a Federigo: aita Dal papa ei spera a ricomporre il freno Scosso in Milano, e quindi a lui promise Farlo signor di Roma, e a vile omaggio Curvo la fronte, meditò catene Alla misera Italia: ancor gli duole L'onta sofferta: or fieramente avverso A noi sarà, chè più crudel divampa L'ira della vergogna in cor superbo.

Lungi viltà da nostri detti: e resti Salvo l'onor, se libertà ci è tolta.

### SCENA XX.

GIORDANO

FEDERIGO sale sul trono, E DETTI

FEDERIGO

S'ascoltino i Romani.

A noi concedi

Libertà di parola? in mezzo all'armi N'assicuri?

FEDERIGO

Parlate.

O di Lamagna

Possente re, ma della santa ed alma Donna del mondo imperator futuro. Se Dio l'assente, con benigno orecchio, E con mente serena udir ti piaccia Giò che Roma ti dice. Al tuo cospetto Un popolo c'invia, che scosse il vile Giogo dei sacerdoti, e da gran tempo E t'aspetta, e t'invoca. Ospite breve Perchè vieni fra noi? qui torna, e siedi, Se Cesare vuoi dirti: allor straniero Più non sarai, ma cittadino: il freno Riprendi qui dell'universo, e regna Dall'eterna Città: pensa che ai vinti Partecipar le sue virtù le piacque; Grandi, gli fe' servire a Roma, e n'ebbero Leggi, valore, disciplina, ed armi, E impero alfin: tutto riabbia, e torni L'aquila al nido abbandonato, e rendi Al fulmine dell'ali il volo antico: Oltre i gioghi del Tauro e dell'imano Muova dall' Alpi...

Nell'Italia nato,
Osi nomarle? e di salir presumi
Quegli ardui monti, onde non ha difesa
La patria tua? Perchè da noi si scenda
Gli fece Iddio. Stolto romore ascolto
Di tumide parole: ognun conosce
Le vostre glorie antiche, e se perita
Fosse la lor memoria, in voi sarebbe
L'onta minore: le virtù degli avi
Ricorda sempre chi da lor traligna,
E chiama suo quel ch'ei non fece. Ah cessi
Questo vano garrir: folle Romano,
Deh pensa alfine a ciò che sei: di molti
Secoli di servaggio omai riposa

Notte perenne sulle moli altere. Sudor di genti oppresse, e dove ai tuoi Barbari veri fu dell'uom la morte Spettacolo gradito, il sol momento Che avessero di gioia. A punir Roma Di sì lungo delitto elesse Iddio D'Arminio i figli, e perchè in lei vivesse Alta memoria delle sue vendette Non fu conversa in polve, ed ha ruine. Qual è la sprezzo, e ciò che fu detesto: E ammirar non si dee: sale ogni gente A quell'altezza che le fu prescritta Coll'impeto fatal d'un moto arcano. Che fugge al suo volere, e poi si volta Per scendere alla morte: ed empia e stolta Fu la città che osò chiamarsi eterna, Dimenticando come Iddio le sorti Ad ogni gente alterni, e una veloce Necessità tutto comprenda e regga. Sopra le rive del fatale Eusino Nuova Roma sorgea: l'antica emunse Il Greco sì, che divorato il mondo. L'avida lupa allor moria di fame. Poscia il Barbaro venne, e tu giacesti Schiava obliata in doloroso letto Per lunga età, nè osasti il capo antico Dalla polve inalzar del tuo deserto; E allor che vi sorgea nube di guerra, Pallida gente a ricovrar si venne

Sotto il gran manto del Roman Pastore, Come fanciul che alle materne vesti Ratto s'apprende in ogni suo periglio. Popolo ingrato, e voi ribelli e stolti Che libertà gridate, ite a prostrarvi Dove Pietro mori: dannato avrebbe La città dei trionfi a pianto eterno Senza quel sangue Iddio, chè Carlomagno Qui soccorse la Chiesa, e mal sorgea Allor quell'ombra del Cesareo trono, Che superbi vi fa: perchè l'Impero, Che Germania gli diè, chiamò Romano? Il Longobardo, che da lui fu vinto, Pel più abietto dei servi invan cercava Un'ingiuria peggior del vostro nome.

LEGATO

Grembo del mondo Italia, e son di Roma Tutte le genti alunne; e se tiranna, Non maestra la credi, e lodi i figli Che uccisero la madre, e ad essa ingrato Pur le sventure sue cangi in delitto, Perchè parli di Carlo, e a noi richiedi La corona di Augusto? Or questa usurpi, Se da Roma non l'hai: pegni di fede Dati abbiamo all'Impero, e il freno istesso Che alle sue mani Costantin già tenne, E poi Gustinian, fu ricomposto. Pace tu speri dalla curia infida, Prode Lamagna, e nel tuo sen non guati

Grave di guerra: è il tuo peggior nemico Ouesto perenne venditor di Cristo... Favor ne speri a racquistar la Puglia, Se dell' Impero le ragioni usurpa, E a feudo suo la tien; già col Normando Cui diè nome di re, corser tre lustri, Aprì novello traffico di sangue Il secondo Innocenzo: invan quest'onta Udi Corrado a cui succedi: adempi Il suo difetto, e la vergogna emendi, Se tu soccorri alla città che piange Per grave giogo, e fra noi siedi, ed osi Togliere all'empia Babilonia avara Gli ampj tesori che le dà l'Inferno E il Cristo suo, Satanno; un di punita Sarà l'ingorda: ha sete d'oro; e l'oro L'affogherà.

### PEDERIGO

Taci... d' Arnaldo ascolto L' empie dottrine.

## UN ALTRO LEGATO

Almeno espor ci lascia Ciò che si fe' pel sacro Impero. Abbiamo Prese dei tuoi nemici, o a terra sparse Le torri altere, nè temer vi puoi Gente che ti resista, e vi parteggi Pel Siculo che rende ai papi omaggio. Il Milvio ponte, ch' è si presso a Roma,

Già ruinato per negar l'ingresso Alle schiere alemanne, in breve tempo Sorgea di nuovo con ardir felice; E di mura e di pietre è sì munito, Da render vano ogni crudel disegno Dai pontefici ordito e i Pierleoni, Che congiunti al Normando avean prefisso Colle baliste fulminar la morte Dall' ardua cima del fatal castello Cui dà l'Angiolo il nome. E tu nemici Creder ne puoi? Questo Adrian superbo, I Frangipan, di Pierleone i figli, Tranne Giordan che ci è fedele, e vedi Al tuo cospetto riverente e muto, Fra Roma e te porranno guerra: e molta Già sussurrò nelle regali orecchie Aura sinistra di calunnie astute.

### FEDERIGO

Vanti e menzogne udii. Fede all'Impero Roma serbò: ma dove è il mio prefetto? Consoli, senatori, ordine equestre, E magistrati, nomi solo ed ombre In città di sepoleri, or voi credete Da un monaco invocati esser risorti? A quel passato, che non può giammai Rendervi l'avvenir, vi riconduce L'inutil volo del pensiero andace, Queruli schiavi, e vi riarde i petti Fremito di memorie e di speranze.

Soffrir tu dei quanto permise Augusto; E Roma, tua mercede, aver potrebbe Impero e libertà.

> FEDERICO Oual nome osate

Voi proferir? so che per lei vaneggia Questa italica gente, e non l'Impero, Ma i consoli desia. Oui venne Arnaldo Colla speranza di trovar nel gelido Cenere del passato una favilla Cui gran fiamma secondi. Io l'ho col sangue In tre cittadi estinta, e simil pena Se ancor non diedi a voi superbi e stolti, Questo gregge ringrazii il suo pastore. Roma è sacra per noi dacchè divenne Città di Dio: ma perchè qui raccolta Non è Italia ad udirmi? or io favello Qual se vi fosse. Omai provincia è fatta, E retaggio a Germania, e il re le impone Che elegge a sè; retro al suo carro è tratta Con eterno trionfo. Otton le pose Una catena che talor s'allunga, Ma frangersi non può: perchè risuona, Liberi vi credete? io questo inganno Farò che cessi, e saran muti i ceppi Dal brando mio rifissi. Italia spera Ai Tedeschi sottrarsi? Aver non puote

Nulla di suo, neppur tiranni; e pensi Ai suoi destini antichi. Alzarla a regno Berengario tentava, e vinto e schiavo Incanutì fra noi; diede pur l'ossa Prigioniere a Lamagna; alla sua tomba I maggiori trarrò dei miei ribelli Incatenati; e poi sepolero ai vivi Le carceri saranno... A voi, Romani. Or io mi volgo. Che l'augel di Dio Torni al suo nido, poi che l'ali ei volse Dell' Oriente alla Città Regina, Sognar potete? Siamo noi gli credi Dell' antica virtù: guardate intorno; Questo è il vostro senato, e qui vi sono Consoli, cavalieri, e tende e valli, Disciplina, valor; qui nei conflitti Un' indomita audacia, e intemerata: Oui repubblica vera, e quanto aveste Nostro divenne, e seguitò l'Impero: Non venue ignudo in nostra man; traea Tutte le glorie del poter latino, E una memoria che vi dà tormento Sol vi lasciò... Dirmi straniero osate? Siete Romani voi ? Parola insana Certo è ad udir ch'io qui da voi sia fatto E cittadino e Re, se Roma è mia. Voi senza cor, senz'armi, e pria derisi, E spenti poi, timide belve, immonde A cui tombe e ruine eran covile,

Nati alla fuga, e a sollevar la polve In antico deserto, e sol difesi Dalle preghiere del sovran Pastore, Fatti ribelli a lui, sperar potete La signoria del mondo, e già sognate Affacciarvi dall'Alpi? Al proprio impero Carlo l'Italia unì, porvi la sede Mai non pensò, perchè da lunga etade Ouella superba che sdegnò confini, Cerchio, e non centro, era provincia ai Greci, Ludibrio ai Longobardi; a noi si volse, E l'armi ne implorò. Teutoni e Franchi Siamo un popolo istesso: in me pervenne La possanza di Carlo; io son di Roma Legittimo signor. Chi può, rapisca Ad Ercole la clava... A me s'aspetta Reggervi col consiglio, ed ogni oltraggio Respingere da voi: saprà Guglielmo Se da stragi lombarde è fatto ottuso Il tentonico ferro, e certa prova Nel suo petto n'avrà qualunque ardisca Resistermi... Non diede a voi l'impero Verun'autorità: sol vi consente A prefetto un Roman, perchè si degna Eleggerlo a vassallo, e in lui trasfonde Il supremo poter: basti all'onore Della città. - Selve d'Ardenna, e pure Onde del Reno, io vi abbandoni, e sieda Nella squallida Roma, e vi contristi

Per la vaghezza di memorie antiche Gli occhi nel fango, e chiami biondo il Tebro!

Patria a Cesare è Roma; ella risponde Con questo nome che da voi s'usurpa Al teutonico orgoglio: il seggio antico Fingi sprezzar, ma te ne senti indegno. Una voce segreta al cor ti dice, Che della sua grandezza appena un'ombra Ritrar tu puoi: ma ciò che fu si taccia... Usanze e leggi custodite e sante Per gli Alemanni, che tenean l'Impero Prima di te, giurar tu devi, e Roma Assicurar che da tedesca rabbia Violata non resti: a quelli che hanno Ufficio in Campidoglio, ed acclamarti Debbono imperator, quella moneta. Di cui largo alla plebe esser tu devi, Prometterai con sacramento, e fermi

## FEDERIGO

Saranno ancor della tua mano i patti.

Voi siete folli... in me ragione i moti Contien dell'ira che si fa disprezzo Quand'io vi guardo... Alla dimanda iniqua Segue il rifiuto, e ciò che giusto io debbo, Perchè lo voglio, e nulla io fo costretto. E patti imporre, e giuramenti ardisce Serva plebe al suo re? La mia parola Basta per tutti, e ciò ch'io dico è sacro.

Son magnanimi i forti, e invan temete Che in Roma un sol de' miei ferir si degni Col nobil ferro che la Dania ha vinto Gente sì vil, che di morir è degna Prima che nasca. Ora cercate indarno Vendermi ciò ch'è mio: vorrò coll'oro Comprar gli onori che acquistò la spada Del teutone guerriero? io son del mondo L'imperatore, e sull'aver di tutti, E sulle vite ho dritto, e solo è vostro Ciò che a me piace di lasciarvi: e quanto Suole nell'arche custodir l'avaro. Nelle viscere sue la terra asconde A Cesare appartien; vale segnato Dell'immagine mia l'argento e l'oro; Ciò vi gridi ch'è nostro... Io d'ogni gente Vidi i legati ai piedi miei prostrarsi; Da terre ignote ho nuovi doni; e a vile Avido volgo, e in povertà superbo. Qual debito pagar dovrei moneta Pattuita da lui, come s'io fossi Un debitor che il carcere sostiene? Tanta viltà da me speraste? Io fremo Solo in pensarvi. Al vostro re dar legge, Infingardi malvagi!... E dirmi avaro Tu, Roma, non potrai; chè i miei fedeli Ouel vil metallo, che da me richiedi, Getteran nella faccia ai pochi e squallidi Abitatori delle tue ruine

In sozzi panni avvolti, onde io gli vegga Fra lo scherno de' miei cader nel fango, E ravvolgersi in esso, e disputarvi Con fronte insanguinata il mio tributo.

Arrossisco per te. Le leggi infrangi. La dignità calpesti. A tanti oltraggi Sola risposta è il ferro, e questa in Roma Spetta al popolo il darti: e noi morire Sappiamo ancor; vincer saprà Milano. Non senza sangue una corona avrai, Che poi cadrà nel sangue: e mi conforta Questo lieto avvenir che già combatte Per divenir presente: e qui di Roma Le calunniate glorie e le sventure, Gioia della Germania, or io difendo. Quando il Sol cade, ancor dei colli umili L'ombra si fa maggiore; e così quando Dechinò Roma dalla sua grandezza, Ogni popolo crebbe; e sorto appena Dal suo fango natio, mostrò le vili Ire del servo che divien tiranno. Patria infelice, quel che sei condanna Chi mai non fu! Quando, o Tedeschi, in mille Stolidi sogni, che creò l'ebrezza, Sognar potete un avvenir che vinca Le memorie di Roma? il suo vessillo Non si usurpi da voi: l'aquila vostra Nacque fra i ceppi e l'ombre, e sol discese

Sui cadaveri nostri a certa preda. Ma non osa tentar le vie del cielo Coll'occhio infermo, che paventa il sole. Che di Germania parli? ai nostri danni Congiurava ogni gente, e sempre indarno, Sino al giorno fatal che vinto il mondo Roma uccidea sè stessa. In voi non era Pensier di gloria e di vendetta: il vento V'agitava dell'Asia, e allora i dolci Campi d'Italia ad inondar scendeste, Lurida nube che non tuona e fugge. Non lacrime di re tratti in catene. Non lunga polve di trionfi, e l'onda Di plebe che gridò: « Cesare giunge: » Fu sulla Sacra Via, ma la percosse Di barbari corsieri il piè sonante: Poi la gente avidissima si sparse A cercar l'oro nelle tombe, e il sole, Che non vide città maggior di Roma, A mirar condannò l'ossa dei forti Dissipate nel suolo, e con insana Rabbia impotente d'atterrar tentaste Le moli antiche, e dalla rea fatica, Stanchi, e prostrati, e nella polve ascose Ouelle ruine che vi dier terrore, Non osaste seder, barbari vili, Sul sepolcro di Roma... E tutto aveste In lei distrutto : rimanean le sante Leggi che diede il vincitor benigno

Ai popoli volenti, e un dolce impero Tutti gli uni. Del gran consorzio umano Voi sempre indegni, e non vi muta il Cielo. Nell'Italia ai Tedeschi è fațo invitto Divenir molli, e rimaner crudeli.

SOLDATI (\*)
Morte a costui: s'uccida.

FEDERIC

# E l'ira vostra

Scenderà così basso? egli è Giudeo, D'Anacleto german, degno Legato Della nuova repubblica: vedete In chi risorge la virtù romana! — Quanto cadea la vostra gloria in fondo, Saper non voglio da macerie e sassi; Nei vostri aspetti io lo contemplo, e voi Siete di Roma la maggior ruina.

I LEGATI

Nunzj qui siam; ci rivedrai nemici.

Fuggite, dileguatevi, volate, Chè fremono le schiere: io più non posso Da loro assicurarvi.

### I LEGATI

A fronte avrete

Roma e i Normandi.

<sup>(\*)</sup> L'esercito Tedesco gridando Morte, vorrebbe uccidere Giordano: Federigo lo impedisce stendendo lo scettro.

#### SCENA XXI.

## ADRIANO in compagnia del cardinale OTTAVIANO, E DETTI

Udisti? (\*)

Udii... Conosci (\*\*)

Se fedele ti son: leggi. Vibrato
Ho sui Normandi l'anatèma, e lungi
Muovon da Roma, ove il valore antico
Spento non è: spirti superbi, astuti,
E violenti ha la sua plebe; aborre
Sacerdoti e Tedeschi. Eleggi il fiore
Dei cavalieri: essi occupar di Pietro
Denno la chiesa, e la città che il nome
Ha da Leone: a guardia i miei fedeli
Io vi ho lasciato, e schiuderan le porte
Se a lor fia noto il mio voler... T'appressa,
Ottavïan... so che ti è caro, e tosto
La grazia mia gli ho reso.

### FEDERIGO

O Padre, un vero Alleato mi sei: che un altro amplesso...

<sup>(\*)</sup> Al papa che giunge in quello che i Legati proferiscono l'ultime parole.

<sup>(\*\*)</sup> Gli da la bolla della scomunica.

SOLDATI

Viva Cesare, e Pietro!

ADRIANO

Ai prodi eletti
Tu sarai guida, o cardinale... Avranno
Degno e fedel compagno; in sen gli scorre
Antico sangue... Or dei la schiera eletta
A quel loco affrettar che le destino,
Onde non vista penetrar vi possa
Col favor della notte, e ci preceda
Nella santa Cittade: al di novello
Poi l'esercito tuo guidiamo insieme,
E spettator di tua grandezza, il sole
Dentro il tempio di Pier fia che risplenda
Sopra il sacro tuo capo incoronato
Dal vicario di Cristo.

L'ESERCITO
A Roma! a Roma!

## ATTO QUINTO

سيدي وبد

Stanze nel Vaticano.

SCENA I.

## ADRIANO

Sull' umil servo d'abbassar degnasti Il tuo sguardo, o Signore; e al mite agnello Serve il leone, ed ha comun l'albergo. Più lo Svevo non è fulmin di guerra, E dell' Italia orror: tutti ha deposti Gli spirti suoi feroci, e mi difende Con zelo ardente; e son fra noi parole Qual fra tenero padre e figlio pio. Riverenza ed amore in ordin lieto Ora il mio clero unisce, e non confonde Coi duci suoi. Quei che in me spira e parla, Con fiamma eguale i nostri petti avviva In un voler concorde; e muove il mondo Sulle vie del Signor, perch'io precedo, E Cesare mi segue. Il tempo alfine Ubbidisce all'Eterno... Io Federigo Guidava a Roma, e quando ai piè la vide Tutta giacersi ove dechina il monte Che tien dal gaudio il nome, a lui di Pietro

Mostrai la Chiesa: egli balzò d'un salto Dal suo destriero, e nella polve ei volle Adorarla da lungi: ai lieti gridi Che sorgean dalle schiere, allor successe Un subito silenzio, e reverenti Seguian del re l'esempio: a me nascea Tacita gioia dentro il eor paterno... Come ordinato, rapido, tremendo È l'esercito suo! Traeva il sole Dall'armi i lampi, e ne splendeano i monti. Dall'intrepido volto i suoi Tedeschi Spirano ardir: la signoria del mondo Sta nel Settentrion: d'esservi nato Or sento orgoglio anch'io... Naeque all'omaggio La sempliee Germania; è pei suoi regi Prodiga della vita... Oh zelo uguale Pei pontefici avesse: ella potrebbe Dirsi il braecio di Dio! Quanto è diverso Questo volgo latin: ci fuga, e chiama; Ci adora, e calca; ei spaventa, e trema; Ci uecide, e piange: ehe da lui derivi Crede il nostro potere, e che soggetto Sia Cristo a Roma come allor ch'ei naeque, Salvo è il pastor, ma si è da lui diviso Il gregge suo ribelle, e quel profano Fiume del Tebro, che da me lo parte, Crede ehe parli di trionfi antichi; Ma fra tombe e ruine in suon di pianto Grida: tutto perì... sol io qui resto,

Onda che fugge!... Ah certo io son che sparsa Fia di sangue roman, quando s'ardisca I Tedeschi assalir... figgon le tende A quelle mura, ove per l'aurea porta S'entra nella città: qui presso al tempio Solitudine e morte, ed oltre al Tebro Fremito e vita. Ahi scellerato Arnaldo, Nemico del Signor, per te non posso Qui regnar senza stragi, e tu condanni Pastor Britanno ad ignominio eterna! Dalla vigna di Dio la volpe astuta Pur fuggiva tremando, e alfin cadea Nei lacci ch'io le tesi: ora quell'empio Che osò di liberarla, e l' ha nascosa, Rivelami. o Signor.

#### SCENA II.

CAMERIERE segreto del papa, ADRIANO

#### CAMERIERE

Chiede l'ingresso
Forsennata una donna: ha sparsi i crini
Sulle pallide gote, e il capo insano
Va roteando con stridor di denti:
Or volge gli occhi in giro, ed or gli tiene
Orribilmente immoti: entrò nel tempio
La dolorosa; ma vareate appena
Ne avea le soglie, ella s'arresta e grida:

Anatèma, anatèma; io son respinta Da un angiolo di Dio! — Volean scacciarla I tuoi fedeli: ella m'abbraccia i piedi, E gli bagna di pianto, e poi mi prega Ch'io la scorga a colui che solo in terra Assolvere la puote; ed io promisi ( Tanta pietà dalla sua vista uscia ) Aprirti il suo desio.

> ADRIANO Costei t'è nota?

CAMERIERE

Forse io mai non la vidi, o il suo dolore Trasfigurolle il volto, e lo difende Dall'occhio indagator: l'abito vile Che veste il pentimento, ad essa aggrava Le delicate membra, eppur non doma Quanto è d'altero in lei, chè modi onesti Serba nel suo furore, e vi traluce Nella notte crudel dell' intelletto La chiarezza del sangue.

ADRIANO

Innanzi a Dio Siam polve ugual: render salute all'egra Forse ei vorrà: querce superba abbatte, Umil canna solleva, e tu ben festi... A me ratto la guida.

### SCENA III.

## ADRIANO, poi ADELASIA

#### ADBIANO

Oh se qui fosse Il dito del Signor! Misera donna,

Con terror disperato i passi affretta!

### ADELASIA

Padre, pietà ! tosto m'assolvi : è sopra Il capo mio la morte, e già l'Inferno S'apre ai miei piè.

### ADBIANO

Chi ti minaccia?

Iddio .

A te ricorro.

## ADBIANO

È la tua colpa enorme, Se lavarla io sol posso. E che facesti?

ADELASIA

Son rea.

## ADBIANO

Ma come ? egra mi sembri, o forse Il nemico dell' uomo la tua possiede. Anima afflitta

### ADELASIA

Ahi che dicesti, o Padre!

Tu mi cresci terror.

Mira la croce,

E chi per noi moriva.

ADELASIA

Oh Dio! lo veggo!

Egli si muove, già la man trafitta Liberata è dai chiodi, e n' esce il sangue, E s'alza a maledirmi... il suol vacilla.

ADBIANO

M'afferri il manto, e vi nascondi il volto...
Tu vaneggi, infelice!... un rio di pianto
Or dagli occhi ti scorre... Ogni peccato
Rimesso vien, quando il dolore abonda...
Fa cor; chi sei palesa.

ADELASIA

Ahi forse udisti

Tu d' Adelasia il nome!

ADRIANO

Io son straniero,

E or non ha guari in Roma... Avvinta sei Di nodo maritale?

ADELASIA

Oh Dio! pur troppo.

ADRIANO

Impallidisci, tremi ? Al tuo consorte Fosti infedele, o da maggior delitto Nasce il terror che sì t'ingombra ? Ah parla... Ucciso l'hai ? ADELASIA

Forse il dovea.

ADRIANO

Che dici?

ADELASIA

Voglio odiarlo, e non posso.

ADRIANC

In lui qual colpa?

ADELASIA

La più orribil di tutte.

ADRIANO

E ancor t'è caro?

ADELASIA

L' amo sì, l' amo, bench' ei sia diverso Da quel di pria : cinge una nube oscura Quel volto un di si bello, e sotto i piedi, Fatti deformi, inaridisce il fiore. S' io vegli o dorma, ignoro; e quel ch' io miro, Dir non saprei se visione o sogno, Tutto è tremendo: e più dal falso il vero Distinguere non so; chè s' io ragiono, Temo peccar: fuggo dal dolce letto Ove madre divenni, e poi vi torno Nell' orror della notte; al mio consorte, Grave di un sonno che mi da terrore. Se batta il cor che della vita è fonte Interrogando con la man tremante, Gli do gelido un bacio, e poi l'abbraccio Con una gioia paurosa, e fuggo,

Chè gli amplessi ne temo: e in quelle stanze Precipitando ov'hanno i figli albergo, Coi gemiti gli desto, e poi gli traggo Ad una antica portentosa immago Della Donna del Cielo, a cui sacrai Lampade ardenti con vigilie eterne. Piangon prostrati i pargoletti ignudi Sopra la dura terra, e ognun ripete Il nome di Maria ch'io sempre invoco; E giurerei ch'ella gli guarda e piange. Allora io grido: abbi pietà dei figli; Tu fosti madre, e gl'innocenti al reo Ottengano perdono. —

#### ADRIANO

Il tuo consorte È un seguace d'Arnaldo: e reo lo credo Più che detto non m' hai: tutto mi svela... Nol sai? pesa il maggior degli anatèmi Sopra quell'empio che sottrasse Arnaldo Alla possanza mia... S'ei t'è consorte... Creder non l'oso... era periglio e colpa Al suo letto appressarsi, e her potevi Il furore di Dio nell'acqua istessa Dal labbro suo contaminata...

## ADELASIA

Ahi lassa!

Pur troppo il so! lungo digiun sostenni: Temei quei cibi che gustasse il padre Fatali ai figli, e li nutrii non vista ADRIANO

Di ciò che sazia e noce, e quei gentili Crudelmente pietosa ho reso infermi.

Benchè la grazia, onde natura è vinta, Risplenda in te, d'ogni terreno affetto Liberata non sei... paventi Iddio, Non l'ami ancor... moglie rimani e madre. Se nel nido profano, onde fuggisti Atterrita colomba, ognor dimora La tua prole diletta, a questo volo So qual angue tha spinto... invan lo celi... Io ti leggo nel volto... Arnaldo ottenne Nelle tue case, ahi sventurata! asilo.

#### ADELASIA

È ver, ma lo detesto, e orror mi crebbe Placar tentando con parole accorte Del mio core i tumulti... Alfin m'assolvi.

#### ADRIANO

Nol posso... ignori che accusar si denno Gli eretici alla Chiesa? a me tacesti Del tuo consorte il nome! è ognun soggetto Alla legge di Cristo: io pongo a lieve Prova la tua virtù, quand'io ti chieggo Ciò che ognuno può dirmi.

### ADELASIA

Egli d'Arnaldo.

È difensor palese: Ostasio è detto.

ADRIANO

Non basta: il grado...

ADELASIA

Della Campagna.

È d'alto sangue, e conte

ADRIANO E v' ha castelli?

ADELASIA

Assai.

E gli tien?

ADRIANO ADELASIA

Dall'Impero.

ADRIANO

In qual si cela

Or l'eretica belva, il fero Arnaldo ?... Taci?... perigli ha la dimora, e pensa Che madre sei... non rade volte Iddio Nell'ira avvolge della sua vendetta Gl'innocenti col reo.

## ADEL ASIA

Dirò... ma prima Prometti a Ostasio perdonar: dall'empio Se fia diviso, il riconduco a Dio Sulla via dell'amore... io già lo stringo Fra queste braccia; antica fiamma e santa Nelle vene gli corre... ei sul mio seno Palpita, e giura alla fatal dottrina Un eterno abominio... io dei negati Abbracciamenti lo fo lieto, e stendono L'ali tremanti sul pudico letto

Gli angioli del Signore, e in Ciel si crea Un'anima per me.

> ADRIANO La moglie oblia

Ch'io qui l'ascolto?

ADELASIA

Ardo, ardo io sl... perdona. Veglierò fra gli altari, e tutta io voglio Nella dolcezza inebriar del pianto L'anima consolata... oh quanta gioia Per quello spirto che sara converso Nel regno degli eletti !... allora, o Padre, Quando l'ostia innocente al ciel sollevi, Ricordati di Ostasio, e lo confermi L'onnipotenza delle tue pregbiere Sul novello cammin... D'oro e di gemme Il mio signore, in cui dovizia abonda, I templi arricchirà: così palese Al mondo fia quanto ei detesti Arnaldo E gli empi errori.

ADRIANO

Ove costui si trova Scoprimi alfin : perdono al tuo consorte, Per quanto io posso.

ADELASIA

Ah lieta io son! puoi tutto Sulla terra e nel cielo. Arnaldo è chiuso Nella rocca d'Astura. ADRIANO Al suol ti prostra...

T' assolvo, e parti.

E perchè mai?

S'appressa

L'imperator.

Qui rimanermi io voglio. È feroce lo Svevo, e dentro il core Sorge un dubbio tremendo.

SCENA IV.

FEDERIGO, B DETTI

ADRIANO (\*)

O Re del Cielo,

Come occulte le vie dei tuoi consigli Sono all'occhio mortale! Egli sospinse La mesta, che rimane al tuo cospetto, A scoprirni...

FEDERIGO

Che mai? Ti brilla in volto

Un'insolita gioia!

Adriano Alfin di Pietro

(\*) Alzando gli occhi al Cielo.

La gran causa trionfa: e tu, che sei Difensor della Chiesa, il suo nemico Affrettati a punire; e tosto Arnaldo In Astura sia preso.

FEDERIGO

Olà ; scudiero,

Chiama i fedeli miei... Conosci, o Padre, Chi d'Astura è signore?

ADRIANO

Il reo consorte

Di questa pia... della Campagna un conte.

Come si chiama?

ADRIANO

Ostasio.

FEDERIGO

Io questo nome

Obliar non potea : fra i miei nemici È il più superbo : nel Roman Senato Sceglier costui l'imperator volea : Egli è più reo d'Arnaldo... a morte, e tosto A morte infame, e prigionieri i figli

In Lamagna sian tratti.

Oh Dio, che feci! Pietà d'Ostasio (\*); al giovinetto ardente Perdona un sogno della mente audace, Tu, che vago di gloria ancor nel petto

(\*) Si getta al piedi di Federigo.

Gl'impeti senti dell'età primiera. E i pargoletti che rapir mi vuoi In che son rei?... Questo crudel superbo Sdegna guardarmi... egli sta fermo e muto, Com'aspra rupe al di cui piede immoto Mormora un rivo umile in suon di pianto (\*). Adriano, Adrian, non mi soccorri?... Pur dianzi a me non hai promesso i figli E il consorte salvar? Tu che sapesti Con sì lunghe parole il mio segreto Trarmi dal petto, or qui tranquillo e chiuso Stai davanti al monarca, e un sol accento A pregarlo non muovi? Ah se di Cristo Il vicario tu sei, cadi ai suoi piedi; Rendivi i baci ch'ei vi diè : gli abbraccia : Di lacrime gli bagna, e mai più sante Lacrime sparse non avrai... Che tardi? Pregalo; piangi, o più non sia nel mondo Chi doni a voi titol di padre.

## ADRIANO Ignoto

M'era che tanto il tuo consorte osasse: O romana superbia! egli è tal reo Che fia vano il pregar.

ADELASIA

Che fai? mi segui (\*\*).

Qui, qui ti prostra.

(\* Vedendo che Federigo non si muove per le sue preghiere,si alza (\*\*) Afferra il papa per il manto. ADRIANO Ella delira!

ADELASIA

Abbraccio (\*)

Le tue ginocchia un'altra volta, e spero...'
Ingannata non m'hai... Comprendo adesso
Io l'arti di costui... Quando fu certo
Che vassallo all'Impero è il mio consorte,
Quel perdono che a lui dar non potea
Prometter finse. — O sacerdote, è questa
La tua pietade?... Ora il dolor mi rende
La perduta ragione, ed io mi sveglio
Sull'orlo di un abisso, e a questo iniquo
Cade la larva che celògli il volto,
E in un'orrenda nudità si mostra
Alla luce del ver.

ADRIANO

Se puoi, signore,

Ad Ostasio perdona.

FEDERIGO

Io son custode Di sacre leggi, e a chi succede io deggio Renderle illese, o vendicate.

ADELASIA

Aborro

Pontefici e monarchi.

ADRIANO

In te ritorna;

(\*) Cade novamente ai piedi dell'imperatore.

Ti abbandonò la Fede: in quanto io posso Di giovarti cercai, ma non ottenni Che la giustizia alla pietà cedesse: Forse nol vuole Iddio: talora in fretta Anche la spada di lassù ferisce. — Ah tu vedi, o Signor, come ogni pena Che l'anatèma impreca, ora s'adempie

ADELASIA

Barbaro, non vedi Che t'ascolta una madre?

Nella sua prole...

ADRIANO

Or via riprendi Le tue sante virtù: colpa è il pentirsi

Di quel consiglio che dal Ciel ti venne. Cristo diceva: i genitori stessi Odia per me.

#### ADELASIA

Quando a una madre ei disse:
Odia i tuoi figli i o gli ho traditi. Ahi lassa!
Qui resto invan: pietà di me non hanno
I due mostri del mondo. Oh Dio ! si fugga...
Presto, presto un destriero... a chi lo chieggo? (\*)
Del tiranno ai soldati? ah se nel Cielo
V'è un Dio che i preghi delle madri ascolti,
Angioli del Signore, al mio castello
Recatemi sull'ali.

<sup>(\*)</sup> Vedendo i soldati di Federigo.

#### SCENA V.

## SOLDATI, FEDERIGO, ADRIANO

#### FEDERIGO.

Ite ad Astura; Che s'arrenda intimate; e se lo nega, S'espugni, e s'arda. Caderà, lo spero; E allor gravi di ceppi i due ribelli, Ostasio e Arnaldo, nelle man traete Del prefetto di Roma: ei m'è fedele, E a nostra sicurezza ha quel castello Che dall'Angiolo è dette.

### SCENA VI.

## FEDERIGO, ADRIANO

### FEDERIGO

Ho dell'insana

Dimenticato i figli: Iddio protegga Quegl'innocenti: intenerir mi sento, Benchè padre io non sia.

ADRIANO

Signor, tu piangi !

Cristo piangea!

ADRIANO

Quando soffri: non posso Or ch'ei trionfa lacrimar: nel chiostro Fanciullo appresi a dominar gli affetti. Tu lo impara sul trono; ed or ch'io deggio Cesare incoronarti, a Dio richiedi Ch'ei ti cinga di forza.

FEDERIGO

A ciò non basta

La spada mia ?

ADRIANO

Se dall'altar la prendi, Ucciderai senza rimorso.

FEDERIGO

Io temo

Che, fatta sacra, insanguinarla io deggia Nel gregge tuo.

ADRIANO

Quando per me combatti,

Non può profana divenir: ma forse D'uopo non fia: qual nella polve il vento Il tuo brando sarà sol ch'ei baleni; I tuoi nemici cerchi, e non gli trovi.. Tutto al gran rito io preparai.

FEDERIGO

Ti seguo.

#### SCENA VII.

Sala nel Campidoglio.

Adunanza di Senatori, tra i quali tiene il primoluogo GIORDANO patrizio di Roma

#### GIORDANO

Fu sempre avvezzo di giurar gli onori Della santa Cittade, e assicurarla Dai barbarici oltraggi il re Tedesco. Che nell'Italia sceso ottien da Roma La gran corona onde fu cinto Augusto Solo conforto del perduto impero In questo dritto abbiamo: esso fu posto A custodia di Dio nel Laterano. E lo attestano i carmi: all'adunata Plebe io gli esposi, e li ripete, e freme Sollevando lo sguardo a quel dipinto, Ov'è l'immago di Lotario espressa Che da Innocenzo ha la corona. E voi. Chè cinque lustri non son corsi ancora, O senatori, i giuramenti udiste Che fece il re prima ch'entrasse in Roma, D'essa gran parte ora occupò di furto Questo perfido Svevo, e i patti antichi Serbar non volle, nè darà tributo All'eterna Città, ch'egli derise

Con quell'ingiurie che vi son palesi.

UN SENATORE

Non è degno costui che gli risponda Neppur la polve che col piè si calca, Dove la madre di cotanti imperi La maestà delle sventure antiche Ouasi regina che cadea dal trono. In vasta solitudine nascose. Oui l'atroce Germania ognuno aborre. Che memoria di pianto e di catene Fin dal giorno lasciò, che il terzo Ottone La mole, a cui poi diè Crescenzio il nome, Astutamente misurò coi truci Occhi cerulei, e vi si aprì la via Colla lancia di Giuda, e poscia ei spense Ouel grande a cui promessa avea la vita. Più d'un secolo è scorso, e sempre aspersa Fu di sangue roman quella corona Che un Cesare Alemanno usurpa, e cinge Nella santa Cittade: ad esso incresce Per un lieve tumulto, e noi vorrebbe, Come le belve che Lamagna invia, Stupidamente mute: ordine ei chiama La servitù che dura, e un dritto estima Ciò che la forza alla paura ha tolto. UN ALTRO SENATORE

Roma infelice! ora al tuo scempio uniti Due barbari vedesti: uno è Tedesco, L'altro è Britanno: ha nell'ovil condotti Questo pastore i lupi.

GIORDANO

Or di querele

Più non è tempo: stabilir col senno L'opre conviene. Poichè omaggio al papa E non a Roma Federigo ha reso, Non ha qui dritto alcuno: è sciolto il nodo Che a lui ci lega: la tiara è rea Non men della corona, e a dritto alziamo Il nostro capo, che fu sì costretto Dai due pesi del mondo, al Sol novello Di libertà, che nell'Italia è sorto. Perchè segua vendetta al gran rifiuto, Che lo Svevo ne fece, alfin da tutti La repubblica è chiesta, e Roma insieme Con rapido tumulto si restringe: Si freme, si congiura, e ognun nell'armi, S'apparecchia a pugnar: quando la plebe Splender vedrà la sua corona in fronte All'empio re che le negò tributo. Del Tebro i lidi rimbombar s'udranno D'un fremito tremendo, e l'empio Osanna Sulle labbra morrà dei sacerdoti Che cingono il tiranno: allor vedrete Sgominarsi nel ponte ogni ritegno Per l'irrompente volgo, e farsi rabbia Il romano dolor: la disciplina Dell'ordinate schiere accresca e regga Quegl'impeti sublimi, e non si stanchi

Il nostro ferro a trucidar Tedeschi.

UN SENATORE

Ma dov'è Arnaldo? ei più che suon di tromba Coi feri detti le battaglie accende.

GIORDANO

So che Ostasio parti dal suo castello Che signoreggia Astura, e i suoi vassalli Sparsi in torri diverse il prode aduna. Ei tosto in Roma, poichè fian raccolti, Con Arnaldo verrà: nè ciò nascosi Al suo popol diletto; e pur gli è noto Gavazzare i Tedeschi, ed esser gravi Delle spoglie d'Italia: io le speranze Aggiunsi all'ira: vincere si brami, Nè si tema morir: darà la squilla, Quando fia tempo, alla battaglia il cenno Dal Campidoglio... Se il valor latino Fra noi rinacque, e la vittoria è nostra, Più d'ogni bronzo che alle preci inviti Sacra, o squilla, sarai. — Sciolto è il Senato.

### SCENA VIII.

Carcere nel Castello di Sant'Angelo.

ARNALDO, poi CARCERIERE

ARNALDO

Sulle ruine della tua ragione, Forsennata Adelasia, il suo vessillo

Quest'empio clero alzò: me sol credesti Porre in man de'nemici, e i proprj figli, O misera, tradivi: or prigionieri Gemon qui gl'innocenti. Oh se risvegli Nel cor dell'egra la scintilla eterna, Oltraggiata natura, alla infelice Madre farai dono funcsto e breve! Più tremendo furor vien dal rimorso Che segue all'opre onde il pentirsi è vano. Provvide Iddio che nel castello avito Non fosse Ostasio: dalle torri altere Arder non vegga l'espugnata Astura, E sia degno di Roma, e vi combatta Per la sua libertà: pianger gli è forza Sulla sua prole, e la fatal consorte. Ma prema il duolo: a lui per me non chieggo Una stilla di pianto: il mio destino Non può mutarsi, chè da due tiranni Vittima chiesta io son... Chi giunge...

CARCERIERE

Arnaldo,

Il prefetto di Roma.

### SCENA IX.

PIETRO prefetto di Roma, ARNALDO.

### PREFETTO

Io qui non sono Giudice tuo, ma ordinator di pena Che ti fu stabilita: al pentimento Quel breve tempo che quaggiù t'avanza Usar ti piaccia, e del presente angusto Sul tremendo confin l'anima rea Dai sogni dell'errore alfin si desti, E si lavi nel pianto e nel perdono, Prima che morte le disciolga il volo Alla giustizia eterna.

#### ARNALDO

Io col pensiero Vissi ognor nell'eterno: il tuo signore Ha si fisso nel tempo il suo desire, Che sol mira alla terra.

### PREFETTO

E mai d'Arnaldo

L'orgoglio cesserà?

## ARNALDO

Mi credi altero,

Perchè libero sono.

## PREFETTO

Io qui non venni A garrir teco: vuoi morir confesso? Abiura l'eresia.

### ARNALDO

Maifredo osava

Notarmi d'eresia: ma non ottenne Dal concilio adunato in Laterano Fede la sua calunnia, e si ripete Da chi sa di mentir, da quei superbi, Che son, Roma infelice, il tuo senato.

#### PREFETTO

Al pontefice io credo: e dalla Chiesa Che milita nel mondo ei t'ha diviso.

### ARNALDO

Ma non da quella che trionfa in Cielo, Ov'è giudice Iddio: la mia sentenza Sta negli abissi del consiglio eterno, Come quella di lui che mi condanna. Tempo verrà ch'ei lo ricordi, e tremi.

Non ti rimorde che la tua dottrina Guerre fruttava, e ch'or di nuovo al sangue Roma verrà?

#### ARNALDO

Figlio del sangue il vero.

## PREFETTO

Cangia consiglio: solo a questo patto Un ministro del Ciel dai tuoi peccati Scioglier ti puote: ei qui t'aspetta.

## ARNALDO

È reo

Ogni figlio d'Adamo, io più di tutti; Ma cretico non sono: e s'io lo fossi, Il maggiore dei rei sceglier nel clero Può l'uom che lo confessi; e a me si nega?

#### PREFETTO

Vuolsi così da quei che puote; ed io Deggio in tutto ubbidirgli. Ho qui compito L'ufficio mio: fra brevi istanti udrai Della tua pena il modo: il sol novello Non ti vedrà.

# SCENA X.

## ARNALDO

Dicesti, o Re del Cielo. Che tu nel mondo oro non vuoi nè regno: E potrà dalla Chiesa esser diviso Chi serba fede all'immortal parola, Luce dell'alma?... A rimaner nel vero È forza omai ch'io solo a te confessi I miei peccati, o Sacerdote eterno. Nel cor mi leggi; e quel ch'io posso appena Significar, tu vedi. Un gran mistero È l'uomo a sè; la coscienza, abisso In cui tu sol discendi... e vi è procella D'impeti rei... perdona al tuo ribelle. Nella mente dell'uomo il mal germoglia Come in proprio terren, dal di che Adamo Il gran dono abusava a farsi reo... E s'opra divenisse ogni pensiero, Chi sarebbe innocente?... Io già difesi La causa d'Abelardo, e al gran decreto Che silenzio gl'impose, anche io mi tacqui: Qual colpa è in me?... Bernardo invan sospinse I monarchi d'Europa alla difesa

Del sepolcro di Dio; l'uom, che gli è tempio, lo liberar cercava, e sulla terra Volli a trionfo dell'amor divino E vita, e moto, e libertà: fu questa La mia dottrina; e solo Iddio conosce Che il regno ad ottener sull'intelletto La ragion con la fede in me combatte... Perdonami, Signor: sembrano in guerra I due fiumi del Ciel, finchè non tornino All'origine eterna, ed uno il vero Si vegga in te, nè Dio contrario a Dio... E tu che sei?... Perchè lo cerco? adesso Pregar dovrei... Se di te penso, io prego. Come la tua sostanza in tre persone, Che son fra loro uguali, una rimane? Comprenderti non posso, e in te prescrivo Limiti all'infinito, e nomi umani! Padre del mondo, ciò che qui riveli È forse un sol dei tuoi pensieri; o questo Mobile velo, che quaggiù riveste Tutto il creato, è una menzogna eterna Che ci nasconde Iddio!... Dove si posi L'intelletto non ha!... palpita incerto Fra tenebre infinite, e meglio ei nega Di quel che affermi... Onnipossente Iddio, Ciò che sei non conosco, o s'io t'intendo, Definirti potrei? non ha parole La lingua che soccombe al mio pensiero, O t'oltraggio in pensarti... Andrò fra breve

Io dall'ultimo dubbio al primo vero. Ahi che dicesti? l'intelletto accheta Nella fede di Cristo, e in lei riposa Come nel grembo di pietosa madre Il figlio suo... quello che cerchi, Arnaldo, Con tormento infecondo il tuo maestro Cercollo invano, e della Croce ai piedi La sua stanca ragione alfin cadea. Seguasi il grand'esempio, e qui col pianto Laviam le colpe (\*).

#### SCENA XI.

## CARCERIERE, ARNALDO

#### CARCERIERE

Sventurato Arnaldo, Quanta pietà mi desti! a un'altra croce Esser tu devi appeso.

## ARNALDO

Ella mi sia
Pegno del Cielo. O Paracleto eterno,
Qui guidasti il tuo servo: ara migliore
Aver potea della Cittade eterna,
Ov'io perissi in olocausta Dio?

Senza voce che preghi, e ti conforti

(\*) Abbracciando la croce.

Nell'ora della morte, al fianco avrai Il carnefice solo.

> ARNALDO Io qui l'aspetto,

Liberator dell'alma.

SCENA XII.

## ARNALDO

Eco fedele

Io fui dell'Evangelo: in questa idea L'anima s'erga; e tu, Signor, difendi La causa tua: ch'ella risorga, e vinca Pur col mio sangue i ciechi errori, e mora Menzogna antica ai piè del vero eterno... Ma qui frutti non dà prima che il tempo Lo fecondi coll'ali; e nella speme Che gli credea vicini, io forse errai... Meglio errar che fermarsi... Or io d'appresso Ho la morte così, ch'ella mi desta Care e acerbe memorie, e anch'io ritorno Cogli ultimi pensieri al suol natio, Che abbandonar dovei... Brescia diletta. Ti perdono l'esiglio... il tuo pastore Sol ne fu reo. Tu dolce nido ai giusti, E ai magnanimi sei; saprai l'esempio Imitar di Milano, e avrai gran parte Nelle glorie d'Italia: io sul Benaco,

Che serve a te, deli quante volte errai Nella mia giovinezza, e pien di Dio, Siccome l'onde del tuo lago avea Alma fremente e pura... ah non oblia, Brescia, il misero figlio, e alcun gentile Spirto conforti nell'età futura La fama mia: certo avverrà che giaccia Per colpi che le diè la Curia avara. Meretrice dei re: la terra è loco Di calunnia e d'oblio... Ma farmi io sento Di me stesso maggiore, e in questo petto Entra già l'avvenire, e lo affatica, Mi fa profeta Iddio: veggo concordi Fede giurarsi i popoli Lombardi, E di venti cittadi al ciel s'innalza Tra le ceneri e il sangue un sol vessillo: Il drappel della morte al suol si prostra Supplicando l'Eterno: è giunto al Cielo Dell'intrepide labbra il giuramento, Ch'è pallor del tiranno: a sè d'intorno Dissiparsi le schiere; e il suo stendardo Sparir rapito dalla man dei forti Ouel superbo rimira, e sulla terra, Già via dei suoi trionfi, egli precipita Vinto all'impeto primo, e si nasconde Fra la stragge dei suoi: veggo i Tedeschi Oltre l'Alpi fuggir, tratta nel fango L'aquila ingorda, e un popolo redento Farsi ludibrio della lor corona...

Ma il carnefice è qui. Coraggio, Arnaldo: Dalle misere carni, a cui fu sposa, All'eterno imeneo l'anima voli; Conducetela a Dio per l'infinito, Ali dell'intelletto e dell'amore.

### SCENA XIII.

Ponte sul Tevere davanti al Castel S. Angelo.

Popolo e Soldati Romani da una parte, Esercito Tedesco dall'altra.

CORO DI ROMANI All'armi, Romani! fra queste ruine Udite la voce dell'alme latine. Che, sorgi, ti grida, o Popolo Re! L'eterna Cittade non muore alla gloria: Mirate quel tempio che avea la Vittoria: Il cener dei forti vil polve non è. I nostri sepoleri son pieni di fati: Vi fremono l'ombre degli avi sdegnati Di lungo servaggio col vile dolor. Un Barbaro usurpa di Cesare il nome, E mano straniera gli pon sulle chiome La nostra corona, del mondo terror. Qui grida il Tedesco ch'è spento il coraggio: La spada romana risponda all'oltraggio, E contro il furore combatta virtà.

Ritorni al suo nido, ritorni alla prole; Dal di che non segue la strada del sole, Ha l'aquila appresa la vil scrvitù.

Il ferro divori i lurchi Alemanni: Voliamo a quell'Alpi che mandan tiranni,

Si chiuda col petto l'infausto sentier. Il nobile esempio ci diede Milano;

Ognuno, fratelli, si chiami Italiano, Uguale sia il nome, concorde il voler.

Ma lunge il Britanno Pastor senza legge, Che i lupi chiamava sul misero gregge; Per gire sul trono, calpesta l'altar.

Vi sacra il crudele la spada omicida Aspersa di sangue, di sangue che grida: O nave di Pietro, è questo il tuo mar?

Ed hai sul vessillo il nome di pace!

Il mondo ingannasti, parola mendace,
E il Sente pel Ciele per gli ampi arresel

E il Santo nel Cielo per gli empi arrossì.
O tu, che soffristi per tutti i mortali,
Che liberi hai fatto, fratelli, ed uguali

Col sangue che i ceppi dell'uomo aboli,
Percoti l'errante che il mondo ha diviso.

Col nome di rege tu fosti deriso, Ed ei questo nome dimanda per sè.

Lo chiede al tiranno che uccise i tuoi figli; Al mostro tedesco consacra gli artigli...

L'Italia nel Cielo sol abbia il suo re.

CORO DI TEDESCHI

Ognor s'avvallano queste ruine

Che del teutonico valor son fede: Più giace il popolo che le possiede. Invan richiamasi quel ch'è passato; Nè torna all'apice chi al fondo cade: Roma è lo scheletro d'un'altra etade. Non ha quel popolo seconda vita: Da polve gravida di sangue e pianto Nol desta magica forza di canto.

#### UN PRINCIPE TEDESCO

Salmi e non fremiti sono per voi, Figli degeneri di antichi eroi: La stola vestasi, non la lorica,

E il ferro Italia mi benedica.

La chiesa gli atterra, gli calca l'Impero: Han l'alma prostrata dal Re del pensiero. Correte alla gloria di squallide mura,

Correte a celarvi la doppia paura, Che il petto vi scote con palpito alterno; Sul collo il Tedesco, ai piedi l'Inferno.

A voi Natura diè la messe d'oro, Ed il tenero fior di primavera; A noi diletta il sanguinoso alloro, Di bellico furor la gloria altera. Se ci fanno le nubi eterno velo, Più possente la vita è sotto il gelo.

A noi tra i boschi il fremito dei venti, E del mar nella notte il gran ruggito, Mostra i tumulti delle pugne ardenti, E suon di trombe, e di corsier nitrito; Qui l'aura geme siccom'uom che prega, Mormora sulla rosa, e non la piega.

CORO DI ROMANI

Di tedesca natura Sono verace immago Acque stagnanti in lurida pianura, Che mai non sorge a colle, e resta umile, Come bassezza di pensier servile.

La terra sconsolata Un lutto par dell'universo; e l'alma, Vedova desolata

Piange lacrime sue; ritrova il mesto Occhio un vile cofine Anche in livide spine, e la deserta Landa sparisce fra le nebbie: il sole Sdegna mirarvi, chè dei corpi incrti

Nella mole tranquilla Poca è la vita della sua favilla.

## SCENA XIV.

GIORDANO coi suoi Vassalli, e detti

### GIORDANO

Speme, valor, silenzio, ∙e col nemico Più non si venga al paragon dei carmi: Quel dell'armi si appressa. Ognun qui sia Pronto a ferir: preparino gli arcieri Sugli archi tesi alle saette il volo;
La lancia in resta, o cavalier, ma sia
La tua fiducia nella spada: i prodi
Trasteverini dall'opposto lato
Crescer vedrete, e ad assalir verranno
I Tedeschi nel fianco e nelle spalle.
Vero sangue roman, sanno dappresso
Col barbaro affrontarsi, e sottentrargli
Mentre alza il ferro, e abbatterlo alla ferra
Con amplessi feroci, e aprir le vaste
Gole dei lurchi, in cui gorgoglia il vino,
Col temuto pugnal, che mai non erra...
Ma giunge Ostasio e il suo drappello eletto,
Che ha tranquillo valor, nè suono ascolti
D'inutili minacce.

POPOLO Ostasio evviva!

SCENA XV.

OSTASIO con i suoi Soldati, e detti

POPOLO

Arnaldo ov è?

OSTAS10

Lo chieggo a voi: sperai Ch'ei pria di me qui fosse: egli promise Che l'armi nostre a benedir verrebbe Nel cimento vicin. POPOLO
Crebbe nel chiostro...

Morir saprà; nessun di voi l'oltraggi.

SCENA XVI.

ADELASIA, E DETTI

UNA PARTE DEL POPOLO

Chi s'inoltra?

ALTRA PARTE DEL POPOLO Una donna.

OSTASIO

A che venisti (\*),

Sventurata Adelasia?

ADELASIA

È salvo... è salvo...

Oh portento di Dio! fra le sue braccia Si corra... Empia, tu l'osi?

OSTASIO

Ognor delira!

Sul suo destin piangete.

ADELASIA

Ah sì piangete...

Ma non deliro... il mio consorte, i figli, Lassa, io tradii... la tua fortezza è presa.

(\*) Adelasia si appressa, e il marito la riconosce

OSTASIO

La mia fortezza è qui (\*).

ADELASIA

Pur cadde Arnaldo

In poter dei nemici.

OSTASIO

Oh Dio! che ascolto!

UNA PARTE DEL POPOLO

Oh sventura!

Oh dolor!

ADRLASIA

Che gli era asilo

La tua rocca in Astura io fea palese Al perfido Adrian: porre io credea In balia della Chiesa il suo nemico, Non la prole, non te.

OSTASIO

Stolta, crudele,

Tardi conosci i sacerdoti: io sento (\*\*) Nel cor quell' ira che c'invita al sangue...

ADELASIA

M'uccidi per pietà!

OSTASIO

Sapessi almeno

Dove Arnaldo fu tratto

(\*) Ponendosi la mano sul petto.

<sup>(\*\*)</sup> Fa un movimento di collera che tosto reprime.

ADRALSIA

È coi tuoi figli

Nel Castel di Sant'Angelo.

OSTASIO

Si voli

Ad espugnarlo: rimirar volete Da questo ponte, ove noi siam prigioni, Il martirio d'Arnaldo? a lui ci guidi Libera via dai nostri brandi aperta Fra le schiere tedesche.

UN CAPITANO DI ROMA

Ah pria conviene

Vincerle, sterminarle, o quell'assalto Può tornarci funesto, e sulla fronte A noi cader nembo di strali e pietre, E sulle spalle, fulmine seguace, Il teutonico brando.

GIORDANO

Ho nel castello

Pratiche occulte: non ancor si tiene
Per lo Svevo monarca, e sol v' impera
Il prefetto di Roma: alcun de' miei
Entrò di furto col favor dell' ombre
Nel mal guardato loco, e m'ha promesso
Aprirmi un varco: di qui lunge, il fiume
Con pochi forti io guaderò non visto;
E se m'arride il Cielo, allor coi prodi
Trasteverini, che ci son fedeli,
Occuperò la rocca, e Arnaldo io spero

Sottrarre a morte, ed al servaggio i figli Del generoso Ostasio.

lo ti precedo,

Nè senza loro io tornerò,

UNA PARTE DEL POPOLO

L' insana

Non si lasci partir...

ALTRA PARTE DEL POPOLO

Fuggiva... i passi Il dolore le affretta, e si dilegua

Dagli occhi nostri.

OSTASIO
Abbi pieta, Giordano,
Della povera madre, e i figli mici
Non obliar: ma pria si salvi Arnaldo.

Dalla Cillà Leonina, ove sta l'esercilo tedesco, si ascolta dal Clero cantar l'inno che segue.

Cristo vince, e Cristo impera,
Nostra speme e tua vittoria;
Tu non devi a plebe altera
Questa insegna della gloria.
Il pontefice Adriano
La ponea sulla tua chioma,
Në di strepito profano
Risonar le vie di Roma.
Sol nel tempio il pio guerriero
Ripetea preghiere e voti,

E diviso hai qui l'impero Con il re dei sacerdoti.

SOLDATI TEDESCHI

Viva Adriano!

CLERO

Federigo evviva! E lunghi anni e trionfi il Ciel conceda All' esercito suo: fama e possanza Nel Teutona guerrier.

Dalla parte opposta.

OSTASIO Romani, udiste?

Come prima ci oltraggia, e poi ci oblia Quest'empio clero!

POPOLO

Ed a pugnar si tarda? ostasio

Statevi... ancor tempo non è... Che veggo? O Repubblica santa, il tuo vessillo Nel castel di Crescenzio all'aura ondeggia!

POPOLO

Viva il prode Giordano!

OSTASIO

Alfin risuoni.

Squilla del Campidoglio! All'armi! all'armi!

Comballimento generale fra Romani e Tedeschi.

### SCENA XVII.

Luogo deserto di Roma.

OSTASIO con un drappello de'suoi.

#### OSTASIO

Tu cadi, o sole, e Roma è vinta!... Amici, Si pugnò lungamente, ed or si geme Miseri, ma non vili; è bello il pianto Su quelle gote ove non fu rossore. Qual procella di strali, e di percosse Armi fragore sul confin del ponte, Ove la pugna ardea con stragi alterne! Popol degno di Roma! oh s'egli avesse Al suo valor la disciplina uguale, Sol porterebbe il Tebro al mar Tirreno Cadaveri tedeschi: or gli travolge Con ben mille de'nostri: ha troppo avanti Procedean gli animosi; e allor giungea Stuolo di cavalieri, e ai nostri fanti Che solo il brando arma ed affida, i petti Dalle teutoni lance eran percossi, E la rabbia alemanna alfin prevalse Alla virtù latina. Ah tardi io giunsi Al soccorso de' miei! cadean trafitti Nel loro sangue, e a trucidar quei prodi Semivivi nel suol scendea la dura Prole d'Arminio dal corsier fumante.

UN CAPITANO ROMANO

Barbari vili! nel nemico inerme Immergendo le spade ognun dicea, Derisore crudel: « Questo è il tributo Che Cesare ti dona: oro chiedesti, Eccoti ferro: la mercede ottieni Della corona tua: così l'Impero Da noi si compra. » E le crudeli orecchie, Allor che gli ferìa l'ultimo strido Del trafitto Roman, crescea lo scherno Dell'atroci parole, e in suon di rabbia Gridar si udiva: « In simil guisa Augusto Vuol che tu acclami ai suoi trionfi; e questi Patti con voi fa la Germania, e segna I giuramenti, che d'imporle osaste, Col vostro sangue: anime ree, v'aspetta Già nell'inferno Arnaldo. »

OSTASIO

Oh Dio! Giordano

Che non giungesse a tempo?... ah no... si speri In quel castello, che su lui si chiuse, Il vessillo di Roma ognun vedea Subitamente dispiegarsi ai venti!

EN CAPITANO ROMANO

Ma spari nella pugua: e se Giordano Certo dominio in quella mole avea, Con pietre enormi, che rotar dall'alto Si ponno agevolmente, oppresso ayrebbe L'escreito soggetto, e dei Tedeschi L'esterminio era certo.

OSTASIO

Alcun qui giunge.

SOLDATO

Vadasi...

OSTASIO

Rimanete: io ben ravviso Fra le tenebre prime il noto aspetto Del magnanimo amico.

SCENA XVIII.

GIORDANO, E DETTI

OSTASIO

Al sen ti stringo,

Fedel Giordano... Arnaldo ov'è?

Nel Cielo.

OSTASIO

Almen sepolcro a lui si diede?

Il Tebro.

OSTASIO

Il cadavere suo ci renda il fiume.

GIORDANO

Nol può.

OSTASIO

Ma come?

GIORDANO

Ogni sembianza umana In lui tosto periva: arso dal fuoco, Cener divenne, e neppur questo avanza, Chè si perdè fra l'onde.

OSTAS10

È seco estinta

La libertà di Roma!

È viva ancora:

Ci resta il Campidoglio. Or nel guerriero Dell'atroce Germania alfin cessava Dell'uccider la rabbia: invan la fronte Liberava dall'elmo, e il petto oppresso Dall'ardente corazza: un grave e lungo Anelar lo affatica, e lo tormenta Questa fervida polve, in cui disteso, Quel vin spumante che rapi, tracanna Con fauci aride ognora: il nostro cielo Gli domerà.

OSTASIO

Questa speranza è vile.

Ma non sarà delusa.

OSTASIO

Aver potea
Roma dal ferro suo miglior vendetta,
Se quel castello, che occupar sapesti,
Restava in forza tua.

Total In Consider

GIORDANO

Per pochi istanti Ritenerlo io potea: crebbe la piena Dei nemici così, ch'io fui costretto D'abbandonarlo. Ora che più si tarda? Nell'indugio è periglio: al sacro monte, Ov'è la rocca che munito abbiamo Per consiglio d'Arnaldo, il piè s'affretti Col favor della notte: io la potea Salvarti, o prode, e la consorte e i figli.

### SCENA XIX.

Stanze del Vaticano.

## ADRIANO E FEDERIGO

ADRIANO

Signor, vincesti.

FEDERIGO Un pueril trastullo

Fu questa pugna; ed io d'un volgo insano La facil pena annoverar non voglio Fra le vittorie mie.

ADRIANO

Provido senno Fo nel prefetto tuo: col rogo e l'onde Da nuovi errori custodì la Fede: Con un culto segreto il volgo ignaro L'ossa d'Arnaldo venerar potea: Del nemico di Dio non resta in Roma Che una memoria infame.

#### FEDERIGO

Util consiglio Era ancora per me, chè l'empia avrebbe Libertà dell'Italia il suo profeta.

Vendicasti la Chiesa ed io ponea
Con affetto di padre i sommi onori
Sul tuo capo regal, perchè di zelo
Non dubbie prove in questo di facesti:
Ma, se lice, o signor, dai tuoi guerrieri
Per la causa di Cristo o dell'Impero
Oui si pugnò?

### FEDERIGO

Perchè così mi dici? Onde un tal dubbio in te?

### ADRIANO

· Quando le mani, Che avean compito il sacrifizio augusto, Alzai dall'ara a benedir le schiere Vincitrici di Roma, in lor non vidi E baldanza di gloria, e fronti altere; Ma languide cadean le braccia invitte Nel sangue esercitate, e avean sul volto Il pallor del rimorso.

FEDERICO . Il sole ardente Scema ad essi vigor.

ADRIANO

Qual grido ascolto! soldati tedeschi (\*)

Adriano, Adrian!

FEDERIGO

Padre, che temi?
I Teutoni son miei: fra lor non sorge
Mai tumulto ribelle. Ora al cospetto
D'esercito fedel moviamo insieme
Dal Vaticano, e rivestiam le pompe
Che abbiam deposte; ed alla tua tiara
E alla corona mia vedrai le fronti
Al suol prostrarsi con ossequio uguale.

### SCENA XX.

Piazza davanti San Pietro.

ADRIANO E FEDERIGO sui gradini del tempio, Soldati Tedeschi al di sotto di esso mesti e riverenti con dugento prigionieri Romani.

SOLDATI

La tua pietà s'implora... assolvi, o padre, I figli rei.

ADRIANO

Di che? parlate.

(\*) Al di fuori,

SOLDATI

Ah troppo Sangue si sparse, e incrudelito abbiamo Nel gregge tuo, perchè la spada e l'ire Trattener non potemmo...

ADRIANO

Udir non voglio

Della battaglia i casi: io sol vi chieggo Se violaste i templi.

SOLDATI

A Dio rispetto E a Cesare s'avea: noi lo giuriamo.

ADRIANO

Basta; non più... Ma della vinta plebe Ben dugento Soldati or qui traete, Che han grave il collo di servil catena. Voi pugnaste per me; dunque costoro Son prigionieri miei.

FEDERIGO

Market Galling

Deh non oblia

Che pur son miei ribelli.

Odi (\*): saranno

Posti in man del prefetto.

Ognun s'appressi

Il pontefice a udir: faccia tesoro

(\*) Sommessamente all'imperatore-

Delle parole sue.

#### ADBIANO

Quei che difende La ragion della Chiesa e dell'Impero, Se da crudel necessità costretto Fu la spada a macchiar nel sangue umano, Non può dirsi omicida: in questa guerra È merito, non colpa: io vi dichiaro Puri d'ogni reato, e vi apro il Cielo Colle chiavi di Pietro, e qui v' assolvo, Come dall' ara, ed i mici figli abbraccio Nel loro imperator (\*)

#### SOLDATI

Viva Adriano!

Udiste? Ognun torni nel campo, e pace E gioia in voi (\*\*).

### SCENA ULTIMA.

# ADRIANO E FEDERIGO.

#### ADBIANO

Sei pago ? or più ti diedi Che la corona: il tuo poter sacrai Colle parole mie. Concordi alfine

(\*) Abbracciando Federigo.

(\*\*) I soldati Tedeschi partono allegramente; i Romani sono posti nelle mani dei fedeli di Adriano.

# ATTO V. - SC. ULTIMA

Sian la Chiesa e l'Impero, e il nodo arcano Che lega in tre persone, e non confonde Una sostanza, i due, che sono in terra Immagine di lei, regnar vi faccia Nell'unità che gli assomiglia a Dio.

302

## NOTE

....

#### ATTO PRIMO

Pag. 51. Un di sceglieste, O Romani, il pontefice.

Sotto Niccolò II il monaco, Ildebrando, che poi fu pontefice col nome di Gregorio VII, cangiò il modo di eleggere i papi. Prima di quel tempo tutti i Romani, clero, nobiltà e popolo, prendevano parte a questa elezione. Si stabili che d'ora innanzi i soli cardinali-vescovi, ai quali si unirebbero quelli dell'ordine dei preti, dopo aver preparata l'elezione del papa, finirebbero col domandarne il consenso agli altri ecclesiastici, e ancora al popolo. I cardinali-vescovi erano soli quelli del territorio Romano; comprovinciales episcopi. I cardinali-preti erano i parrochi delle ventotto principali chiese di Roma. Questi ventotto preti e questi vescovi eran, molto prima di Niccolò II, qualificati col nome di cardinali; ma fu questa la prima volta ch'essi furono investiti dell'autorità di nominare il papa; al clero e al popolo non rimase che il diritto dell'esclusione. Tale è l'origine del Collegio Elettorale dei cardinali. Innocenzo II poi, come riferisce il Vittorelli, il popolo e il clero privò d'ogni diritto: Romanos a qui-bus injuriis affectus fuerat compescendos censuit: tunc primum populus a pontificiis comitiis rejectus : paulatim ad solos S.R. Ecclesia cardinales, primoribus cleri prætermissis.nec cardinalitia dignitate decoratis.pontificis maximi electio evocata est. (Storia Diplomatica

dei Senatori di Roma, Tom. I. pag. 34). Nulladimeno solamente nell'elezione di Lucio III, secondo che ne fanno testimonianza il Labbeo e il Fleury, si cominciò a mettere in pratica il decreto del terzo Concilio Lateranense, che domandava i due terzi dei voti, e cominciarono i cardinali a ristringere a sè soli il diritto di eleggere il papa, ad esclusione del popolo e del rimanente clero. Labbro, Conc. T.X. An. 1179. Fleury, Stor. Eccl. Lib. LXXIII.

## PAG. ivi. Mirate l'opra sua! Roma deserta Dal Laterano al Colosseo.

I Romani pugnarono con un valore uguale alla grandezza del loro antico nome a favore di Gregorio VII, e lungamente difesero il pontefice e la Santa Città dall'esercito tedesco guidato dal quarto Arrigo della casa di Franconia, o Salica che voglia dirsi. L'imperatore essendo tornato per la terza volta in Roma, potè impadronirsi della Città Leonina: il popolo era stanco dei mali che per le discordie fra la Chiesa e l'Impero avea sofferti,e pregò indarno il papa ad aver pietà del loro paese, di cui la guerra avea fatto un deserto. Si dice che i nobili di Roma corrotti dall'oro aprissero ad Arrigo la porta Lateranense: così vennero in potere di lui tutti i ponti, e presso a poco ogni luogo forte di Roma. Gregorio ebbe tempo di salvarsi in Castel Sant'Angelo. Questo tradimento per alcuno si attribuisce alla plebe, e si crede che i signori tenessero le parti del papa. Certo è che l'imperatore fece accettare dal popolo il suo antipapa Guiberto, che assunse il nome di Clemente III, e pose nella Basilica Vaticana la corona imperiale sulla testa di Arrigo, il quale ascese poscia nel Campidoglio, e cominciò ad abitare in Roma come in sua propria casa. Nulladimeno restavano a Gregorio molti partigiani in Roma, e questi aveano impedito all' antipapa e ad Arrigo il passaggio mentre si recavano alla chiesa di S. Pietro, e uccise quaranta persone che loro erano fedeli. Rustico, nipo-

te di papa Gregorio, difendeva il Septisolio creduto per alcuni il Septizonio, antico mausoleo. Il pontefice conoscendo che nel popolo non si potea più fidare, scrisse, e spedi messial Duca Roberto Guiscardo perchè gli mantenesse le promesse fatte, c venisse al suo soccorso. Questi dalla Puglia, dov'era, allesti un potente esercito, e si mise alla volta di Roma, la quale venne abbandonata dall' imperatore e dall'antipapa. A Gregorio non mancavano aderenti, segnatamente nella nobiltà, e per concerto precedentemente fatto e suggerito da Cencio console dei Romani, fu attaccato in più luoghi il fuoco, e mentre il popolo era occupato ad estinguere l'incendio, Roberto fu messo dentro la città per la Porta Flaminia. Alcuni negano queste trame, e dicono, che il popolo prendesse l'armi contro il Normando dopo ch'egli era entrato in Roma, e a nuocergli non valesse. Certo è ch'egti diede alle fiamme, e distrusse tutta la parte di Roma dove sono le chiese di S. Silvestro, di S. Lorenzo in Lucina, e pure tutto il rione dal Laterano fino al Colosseo. Anzi, secondo Bertoldo di Costanza, diede il sacco a tutta la città, e la maggior parte di essa ridusse in mucchi di sassi, con isvergognare le donne, le monache istesse, dopo avere uccisi alle prime i mariti e alle seconde i padri. Si tagliavano alle infelici le dita per impadronirsi più presto degli anelli: i palazzi più sontuosi furon conversi in cenere: una gran parte dei Romani fu ridotta in servitù: nè tutti questi eccessi devono recarci meraviglia, perchè Roberto menò seco a quell'impresa un gran numero di Saracini nemici del Cristianesimo, e nati per esterminare ogni cosa. In questo modo venne liberato papa Gregorio; nè sappiamo che di queste crudeltà ei facesse rimprovero alvincitore, il quale nelle vite che vanno sotto il nome del Cardinale di Aragona è chiamato fortissimus leo, gloriosus triumphator. Ildebrando, fra tanti orrori, altro non fece che salvare dall'incendio e dal saccheggio una parte delle chiese: ma nessuna grata pietà lo strinse d'un popolo, il quale, come sopra fu detto, aveva per le ragioni del papato, tutt'altro che incontestabili, cott si grand'aninio e così lungamente combattuto. Non era egli facile di praticare accordi nella città non piu occupata dai Tedeschi, e dove al papa restò sempre un partito? Questa considerazione io faccio per modo di dubbio, vergognandomi di seguitare l'esempio di coloro che adesso per moda lodano tutto in un pontefice, nel quale il piissimo Muratori, tenendo in pregio lo zelo per la purità della disciplina, non volle decidere se i mezzi per esso con questo intento adoperati fossero tutti degni di lode. Vero è che Gaufredo Malaterra, al quale non può darsi facil credenza, essendo egli monaco e Normando, narra i casi di Roma in una maniera che varrebbe a discolpare Guiscardo e Gregorio VII; ma nessuno la terrà per vera. Del fuoco messo alla città dai suoi barbari concittadini era pur forza che costui parlasse; ma delle crudeltà che vi commisero nè un motto solo. Non si vergognò di dire: nostris recedentibus, Urbs acalamitate hostili absolvitur, quasi fosse stata poca sventura l'incendio, e ogni male sofferto dagl'innocenti. E mentre Roma fumava ancora, e le sue ceneri erano calde, il monaco spietato e vilissimo, neroneggiando nel chiostro, termina il suo racconto con una pocsia goffa ed inumana, nella quale chiama quella povera città, in gran parte distrutta, ingrata, venale; l'accusa di simonia e d'altri vizj, dei quali i sacerdoti ed i re erano ad essa in quella misera età continui maestri. Non fu mio intendimento l'attenuare con questa Nota le virtu che ottennero a Gregorio VII l'onore degli altari; ma nei Santi non siamo obbligati ad approvare tutte le loro azioni. Papa Ildebrando ebbe nel Voigt, Protestante Tedesco, piu nu lodatore che un biografo. Non è qui luogo a dimostrare come gli Alemanni per desiderio d'imparzialità non rade volte diventino parziali, e per amor di sistema travisando i fatti corrompano il vero. Essi omai sono i nuovi maestri dell'Italia, la quale, come se i mali che essa è costretta a sopportare fossero pochi, aggiunge a questi la volontaria servitu dell'ingegno. Ciò non ostante Ildebrando fu l'eroe del medio-evo; ond'ò che un uomo grande e ambizioso non meno di lui diceva: Se io non fossi Napoleone, esser vorrei Gregorio VII. E sarebbe ingiustizia il credere col Daunou, che l'effetto il piu memorabile e di maggiore durata, che dal pontificato di Gregorio abbia raccolto il popolo romano, sia la solitudine e la mal aria che regnano nella Città Leonina.

## Pag. 51. E maledisse Colui che non insanguina la spada.

Gregorio VII, scrive il Sismondi, morì nel 1085 in Salerno, ripetendo fino all'ultimo sospiro le sue imprecazioni contro Arrigo IV e l'antipapa. Sonavano frequentemente sulla sua bocca quelle parole di Geremia, delle quali gli dà biasimo Giordano; e scrivendo nel 1073 a Gottifredo, annunzió che se Arrigo IV non avesse acconsentito ai suoi consigli, egli non avrebbe lasciato cadere la minaccia del Profeta: Maledictus homo qui prohibet gladium suum a sanquine; e in Paolo Benridiense si legge che innanzi di procedere alla scomunica dell'imperatore suo nemico, egli proruppe in questi atrocissimi detti: Gladium exere, judicium exerce, et lætetur quilibet justus cum viderit vindictam, et manus suas lavet in sanguine peccatoris, (Vedi il Cap. LXXV di quest'opera di un suo panegirista.) E di ripetere continuamente la ricordata minaccia di Gerenia da biasimo a Gregorio VII il dotto e pio Fleury nei suoi Discorsi sulla Storia Ecclesiastica.

## Pag. 52. Le glorie antiche Ricordi chi per avo ebbe un Giudeo.

A Pier Leone, protettore di Gelasio II, fu avo un Gindicconvertito, e da questo Pier Leone mascevano Giodiano e papa Anacleto. All'elezione di esso precedette quella d'Innocenzo II, e pare che avesse luogo prima che fosse seppellito Onorio II, il te fu tenuto per cosa contraria ai Canoni. Sebbene si contassero più cardinali dalla parte di Anacleto, pure i favorevoli ad Innocenzo crano in maggior riputazione. In tale occasione Leone Frangipani, e la sua famiglia, si dichiarò a favore d'Innocenzo già cardinale di Sant'Angiolo, e di nazione Romano, il quale non potendosi sostenere nel palazzo di San Giovanni in Laterano, posto nell'estremità di Roma e lungi dall'abitato, si ritirò coi suoi nei monumenti rovinati della città, convertiti dai Frangipani in fortezza, al disopra dell'Arco di Giano e di quelli di Tito e di Costantino, Intanto Anacleto s' impadroni per forza d'armi delle chiese di Roma, e Innocenzo, assalito nelle rocche dei Frangipani, fu costretto di fuggire in Pisa, d'onde si recò in Francia e in Germania. Molto gli giovò l'amicizia di S. Bernardo, il quale rimproverava fra l'altre cose ad Anacleto d'essere Soboles Judaica. Quantunque in Anacleto fosse ambizione, rapacità, e se creder si deve ai suoi nemici, licenza di costumi, nulladimeno i Romani, e molti popoli, e dentro e fuori d'Italia, lo tennero per legittimo papa. Nella lunga anarchia e fra gli scandoli generali di questo scisma, il popolo di Roma ricuperò i suoi diritti usurpatigli da Gregorio VII, e il beneficio della sua libertà riconobbe dalle prediche d' Arnaldo, il quale, secondo Tritemio, rivolgendosi dal pulpito ai cardinali, diceva loro: Scio quod me brevi clam occidetis!... Ego testem invoco cælum et terram. quod annunciaverim vobis ea quæ mihi Dominus præcepit:vos autem temnitis me, et Creatorem vestrum. Nec mirum si me hominem peccatorem vobis veritatem annunciantem morti tradituri estis, cum etiam si S. Petrus hodie resurgeret, et vitia vestra, quæ nimis multiplicata sunt, reprehenderet, eiminime parceretis.

Pag. 55.

Mostra la tomba
Del tuo papa Giudeo: certo un profano
Loco fu posto; un terren sacro avrebbe
Le infami ossa respinte.

Al cadavere di Anacleto non si sa, come narra il

Muratori, dove fosse data sepoltura: e in quei miseri tempi di superstizione si credeva che i corpi degli scomunicati posti nei luoghi sacri ne venissero rigettati.

Pag. 54. Folle scudiero Fel novello Golia.

Procedit Golias (Abailardus) ...... antecedente quoque ipsumejus armigero Arnaldo de Brixia. S. Bernardo, Epist. ad Papam 189.

Pag. 55. Silenzio eterno . Or preme il labbro al menzogner profeta.

S. Bernardo morì nel 1152: odiava i Romani, e n'era odiato. All'età di 23 anni si rese monaco Cisterciense, poi fondò l'abbazia di Chiaravalle nella Sciampagna, e colla sua eloquenza miracolosa separava i figli dalle madri, i mariti dalle mogli. Sostenne ai tempi di Luigi-il-Grosso le immunità del clero, e chiamò quel re nemico di Dio: nulladimeno era sforzato a confessare che conosceva molti abati che avevano più di sessanta cavalli nelle loro stalle,e tanti vini in cantina,che un pranzo non bastava ad assaggiarne la metà: aveva in abominio al pari di Arnaldo la licenza dei vescovi e dei monaci, e gli credeva colpevoli di sacrilegio e di rapina, se non rimanessero contenti di parca mensa e di rozze vesti. Nell'adunanza ch'ebbe luogo in Vezelay, esortando baroni e cavalieri a prender l'armi, e togliere ai Filistei il santuario di David, poichè la provvisione delle croci di stoffa, che seco avea portate, gli venue meno, fece in brani il suo abito, e riducendolo a forma di croci, le andava attaccando sulle vesti dei genuflessi uditori delle sue predicazioni. Si gloriava di avere spopolate le città con quelle parole che sono fedelmente tradotte nel discorso di Giordano (viduantur urbes et castella et pene jam non inveniunt quem apprehendant septem mulieres virum unum; adeo et ubique viduæ viris remanent. Epis. 216.), il quale, siccome Romano e amico di

Arnaldo, doveva aborrire S. Bernardo, É noto l'esito infelice di questa Crociata, e come venendo in Europa la notizia della strage che nelle rupi di Cilicia avean fatta i Saracini di tante migliaia d'uomini che l'eloquenza e i miracoli di S. Bernardo aveano spinti in Palestina, ognuno ingiurie e maledizioni scagliasse contro il falso profeta. Egli invece di scusarsi cogli errori che nel condurre quest'impresa avean fatti i Crociati, asserì che i peccati del popolo cristiano erano cagione di questa punizione divina, e che gli uomini del suo tenipo non erano migliori per costumi di quelli Ebrei che nell'uscita dall'Egitto perirono, e quindi veder non poterono la Terra promessa, Queste parole vennero reputate a grande e crudele oltraggio, nè valsero a discolpare dalla taccia di falso profeta l'abate di Chiaravalle: e l'ardore dei popoli d'Occidente per le guerre di religione venne meno. E a dir vero, siccome non siamo obbligati a lodare, come notaì di sopra, ogni cosa'nei Santi, può dirsi che in S. Bernardo la carita fu vinta qualche volta dal soverchio zelo: le sue lettere contro il povero Arnaldo sono piene di fiele; e Ottone di Frisinga, che morì in concetto di Santo, notò che il persecutore di Arnaldo erat ex Religionis fervore zelotypus, tam ex habitudinali mansuetudine quodammodo credulus, ut et magistros, qui humanis rationibus saculari sapientia confisi nimium inharebant, abhorreret, et si quidquam ei Christianæ fidei absonum de talibus diceretur, facile aurem præberet. OTT, FRISIN, Lib. I Cap, XLVII.

Pag. 55. Le città sian vote, Ma pieni i chiostri, onde su tutti io regni.

S. Bernardo fondò e aggregò al suo Ordine settantasei monasteri, trentacinque in Francia, undici in Spagna, sei nei Paesi Bassi, ciuque in Inghilterra, altrettanti in Irlanda, altrettanti in Savoja, quattro in Italia, due in Alemagna, due in Svezia ed uno in Danimarca. Ma comprendendo le fondazioni delle badie dipen-

denti da Chiaravalle, se ne annoverano fino a centosessanta e più. (Fleury, Stor. Eccl. Lib. LXIX in fine.) Tutti i parenti di S. Bernardo, e fin lo stesso di lui genitore pervenuto all'estrema vecchiezza, si resero monaci. Che l'abate di Chiaravalle fosse grandissimo nemico della scienza profana e secolare, fu notato di sopra: e i pii Romantici udiranno con piacere che nelle biblioteche del suo Ordine non si trovano MSS. di Classici antichi. (V. Libri, Notice des MSS. de quelques Bibliothèques des Départements). Di Abelardo scrisse, Epist. 293: Transgreditur terminos quos posuerunt patres nostri, e gli rimproverò di avere, temerariamente ventilando questioni intorno ad argomenti altissimi insultato ai SS. Padri, i quali con sapienza avean giudicato che dovessero esser piuttosto sopite che sciolte. E certamente chiunque voglia rimanere nella Fede Cattolica acconsentirà a quello ch'ei dice in tal riguardo sull'amante di Eloisa: Christianæ Fidei meritum evacuare nititur, dum totum quod Deus est humana ratione arbitratur se posse comprehendere. Se la Religione e la Filosofia, cioè la Fede e la Religione, fossero la cosa medesima, non vi sarebbe merito alcuno nel credere, come S. Gregorio notò; e paiono scritte pei nostri tempi le seguenti parole di S. Bernardo: Ita omnia usurpat sibi humanum ingenium, Fidei nil reservans. Tentataltiora se fortiora scrutatur, irruit in divina, sancta magis temerat quam reserat, clausa et signata non aperit, sed diripit, quidquid sibi non invenit pervium, id putat nihilum, credere dedignatur. Ma della persona d'Arnaldo era così poco informato S. Bernardo, ch'egli scrisse: Videbis hominem insurgere in clerum fretum tyrannide militari; mentre l'infelice monaco dovè abbandonar la sua patria perchè si oppose al vescovo Maifredo, il quale per stabilirsi nel principato di Brescia si diede al partito dei nobili.

PAG 56. Che sul capo a Giordan sta l'anatèma.

Eugenio III scomunicò il patrizio Giordano, e ado-

prò anche altri rimedi della forza temporale, congiungendo le sue armi con quelle dei Tivolesi. Storia diplomatica dei Senatori di Roma. T. I pag. 41.

## Pag. ivi. Ricordate Gelasio, il santo veglio.

Giovanni-Gaetano, già monaco Cassinense, poscia cardinale e cancellier della Santa Romana Chiesa, vecchio venerando per l'età, e più per le sue virtù e per gl'illibati costumi, eletto al pontificato, prese il nome di Gelasio II. Appena si sparse la voce della sua elezione, che Cencio Frangipani, uno dei fazionari dell'imperatore, con una mano di masnadieri ruppe le porte della chiesa, prese il pontefice eletto per la gola , con pugni e calci il percosse e a guisa di ladrone il trasse alla sua casa, e quivi l'imprigionò. All'avviso di questo esecrabile attentato, furono in armi Pietro prefetto di Roma, Pietro Leone con altri nobili, e dodici Rioni della città coi Trasteverini, e saliti in Campidoglio spedirono tosto istanze e minacce perche rimettessero il papa in libertà. Fu egli infatti rilasciato. MURATORI, T. VI. pag. 389.

## Pag. 61. Di porpora è vestita; oro, monili, Gemme tutta l'aggravano.

A Giovanni di Salisbury, suo compatriotta, domando un giorno papa Adriano ciò che si dicesse di lui o della Chiesa Romana. Giovanni gli rispose con libertà: Si dice che la Chiesa Romana si mostri più matrigna che madre delle altre Chiese; vi si veggono degli Scribi e Farisei che pongono sopra l'altrui spalle eccessivi carichi; non toccandoli neppure con un dito. Dominano sul clero senza farsi esempio del gregge. Ammassano mobili preziosi, e caricano le loro tavole d'oro e d'argento, e tuttavia sono avari per sè medesimi. Non danno accesso ai poveri, se non talora per vanità. Fanno concussioni sopra chiese, eccitano litigi, e provocano insieme il clero ed il popolo, e credono

che tutta la religione consista in arricchirsi: tutto quivi è in vendita, anche la stessa giustizia, ed imitano i demonj che sembrano far del bene quando non fanno del male. N'eccettuo alcuni pochi, che fanno il loro dovere. Il papa medesimo è di peso a tutto il mondo, e poco meno che insopportabile. Si fanno lagnanze ch'egli fabbrica dei palagi, quando rovinan le chiese; e che vada adorno d'oro e di porpora, quando gli altari son trascurati! - E voi, disse il papa, che ne pensate? Io sono molto impacciato, rispose Gio. Salisbury. Temo di esser tenuto per adulatore, se io solo mi oppongo alla pubblica voce, e dall'altra parte temo di mancare di rispetto. - Quindi Giovanni Salisbury rese debito omaggio di lodi ai cardinali Guido di Santa Pudenziana e Bernardo di Rennes, e al vescovo di Preneste. e soggiunse: poiche mi sollecitate a dirlo, io dichiaro che si deve fare quel che voi insegnate, quantunque non convenga imitarvi n tutto quel che voi fate. Tutto il mondo v'applaudisce, e vi adula e vi chiama Padre e Signore. Se voi sieté Signore, perchè non vi fate temere dai Romani vostri sudditi? Ma voi volete conservare Roma alla Chiesa coi vostri doni ! S. Silvestro l'acquistò egli in questo modo? Voi siete, Santo Padre, fuor del dritto cammino. Date gratuitamente quello che avete ricevuto gratuitamente. - Il papa si mise a ridere, e lodò Giovanni di Salisbury della libertà colla quale gli parlava, ordinandogli di riferire liberamente tutto quello che udisse dir male di lui.lndi per giustificare le contribuzioni che la Chiesa Romana riceveva da tutta la Cristianità, allegò la favola dello stomaco e delle membra, che si doleano che si approfittasse solo delle loro fatiche, e conobbero per esperienza che non poteano sussistere senza di esso. Ma per far l'applicazione giusta, bisognava che la Chiesa Romana avesse sparso sopra gli altri dei beni della medesima natura di quelli che dagli altri essa riceveva. Fleury, Stor. Eccl. T. X. Lib, LXXVI. pag. 276. Trad. di Gasp. Gozzi. Venezia 1770.

314

PAG. 66.

Ed or d'astuti Monaci iniqui, traditori e molli,

L'eterna gente ove non nasce alcuno.

L'antipapa Anacleto, in una bolla fra il 1130 e il 1131, dono ai monaci di Santa Maria d'Araceli (così allora era detta ) e di S. Giovan Batista tutto il Monte Capitolino, con case, grotte, cantine, colonne e ogni cosa che vi era. Ma, se se ne tragga le chiese citate . quella rocca, stata terrore dell'Universo, era forse già un mucchio di sassi e di colonne rovesciate; solamente vi sussistevano il tempio della Concordia e la famosa scala di cento gradini. Pei consigli di Arnaldo è da credersi che fosse la rocca, per quanto lo concedevano i tempi, riedificata o ristaurata, non avendo potuto Lucio II per forza d'armi e prestigi dei sacerdoti scacciare dal Campidoglio il Senato, che rimesso da diciotto anni in qualche splendore, ordinò nel 1162 che si avesse una special premura della Colonna Trajana, forse perchè tutta istoriata , accanto alla quale era edificato un tempio cristiano, e la colonna si conservasse ad onore della Chiesa e del popolo romano, condamiando a pena di morte e confiscazione chiunque avesse ardimento di recarle il minimo pregiudizio. Molte chiese e monasteri ebbero fabbriche antiche per liberalità dei pontefici: altri le occupavano come vicine a loro e derelitte: altri le acquistavano per dono di coloro che prima le possedevano. I monaci di S. Gregorio ebbero nel 975 da Ildebrando Console il dono d'un tempio detto il Septizonio Minore. I monaci di S. Silvestro in Capite diedero in aflitto la Colonna di Marco Aurelio Antonino. Vedi la dissertazione di Carlo Fea sulle Rovine di Roma nel Tomo III della Storia dell'Arti del Disegno presso gli antichi, del Winckelmann. Il dottissimo Autore nota che il maggior guasto di Roma è dovuto all' imperatore Arrigo IV e al duca di Puglia Roberto Guiscardo nelle guerre che avvennero ai tempi di Gregorio VII. Il Campidoglio, fin allora conservato, fu arso per cacciarne la potente famiglia dei

Smarth, Google

Corsi che adoriva al papa, e furono rotte e fracassate le colonne del Septizonio di Severo ancora intero, ove per la sua fortezza, non minore di quella della Mole Adriana, si cra ritirato Rustico, nipote di papa Ildebrando per parte di fratello.

PAG. 67.

Consoli vanta
Ogni città d'Italia, e tra voi naeque
Quel magistrato angusto allor che Bruto
Segnò dei regi l'ultimo delitto.

Il coraggio d'Arnaldo non era senza prudenza: egli era protetto e forse ancora chiamato dai nobili e dal popolo: la sua eloquenza tuonò sui sette colli. Mescolando ne'suoi discorsi i passi di Tito Livio e di S. Paolo, le ragioni del Vangelo e l'entusiasmo per la libertà che ispirano gli autori classici, fece sentire ai Romani quanto per la loro pazicuza e i vizi del clero tralignati fossero dai primi tempi della Chiesa e di Roma. Gli persuase a vendicare i diritti inalienabili d'uomini e di Cristiani, ristorare le leggi e i magistrati della repubblica, nessuna autorità politica concedere al papa, e poca all'imperatore, come dice Guntero, Non isfuggi alle sue censure nemmeno il reggimento spirituale del pontefice, e insegnò al clero inferiore di resistere ai cardinali, che avevano usurpata un' autorità tirannica sui ventotto rioni o parrocchie di Roma. Fin qui Gibhon (Cap. LXIX, T. XIII) sembra ammiratore dell'infelice Arnaldo; ma poi loda Adriano perchè era Inglese: tanto nelle menti le più spregiudicate è possente la carità del luogo natio. È da notarsi inoltre che il Gibbon avea un'anima priva di quella santa scintilla che vien chiamata entusiasmo, siccome è manifesto dal modo nel quale egli così ingiustamente pensa della religione cristiana. Il card. Baronio si abbandona ad aspre invettive contro Arnaldo, e gli attribuisce, secondo che nota Gibbon, l'eresie politiche le quali a'suoi tempi regnavano in Francia. Il potere di Arnaldo si mantenne più di dieci anni: e durante tutto il pontificato d'Eugenio III., che fu eletto papa nei 11 febbraio 1113, e mori negli 8 luglio del 1153, i Romani pei conforti di Arnaldofurono in guerra con questo pontefice, il quale a forza di limosine s'era già cattivato la plebe di Roma, onde Arnaldo dice.

### Qual merce vil la libertà di Roma . Comprar sperò dal volgo.

Ma innanzi, Eugenio avea cercato di soggiogare colla forza i Romani, e contro di loro pugnò con diverso evento. Eugenius in Italiam regressus cum Romanis vario eventu confligit, (Robert de Mont. app. ad Sigebert, citato dal Muratori nel Tom. VI dei suoi Annali d'Italia. ) E in questa guerra col suo gregge fu aiutato da Ruggeri conte di Sicilia, che gli mandò un corpo di soldatesche colle quali vinse, ma credo per poco, quei Romani ch'egli chiamava ribelli ( MURAT. ivi ). Secondo il Guadagnini, autore della dottissima opera intitolata Apologia di Arnaldo, Eugenio III fu eletto clandestinamente dai cardinali senza aspettare il consenso del rimanente del clero e del popolo, come allora era d'uso. I Romani si presentarono subito al nuovo papa. e gli protestarono tutta l'obbedienza dovuta al pastore spirituale, ratificando così la sua elezione fin allora defettiva del consenso del popolo, protestandogli nulladimeno che non dovesse punto ingerirsi del temporale governo, cui pretendevano spettare a loro. Ma Eugenio col consiglio dei cardinali si sottrasse tosto da Roma, e diede principio a quella guerra contro il suo gregge che durò tutto il suo pontificato. Fu allora che Arnaldo andò a Roma, o spontaneamente condottovi dal suo zelo per la disciplina, o come a me sembra piu verisimile, invitatovi da alcuno di quei repubblicisti, perchè coi suoi sermoni al popolo accrescesse il loro partito. È certo che Abelardo, suo maestro, aveva avuto molti Romani per suoi discepoli. Apologia di Arnaldo, Tom. I. Lib. I. Cap. VIII, pag. 169.

## PAG. 71. A pontefice abbiamo il cardinale

## E vescovo d'Albano; e a lui piacea Adriano chiamarsi

Adriano IV era Inglese di nazione, e si chiamava Niccolò Break-Spear, cioè spezza-lancia. Suo padre era un cherico, il quale si fece monaco a Sant'Albano, dove il suo figlio andava ogni giorno, e viveva dell'elemosine di quel monastero. Il genitore vergognandosi della povertà, lo discacciò : Niccolò passò il mare, andò in Francia, e si pose al servigio dei canonici regolari di S. Rufo, i quali viveano non altrimenti che monaci (monaci falsi), ed aveano un abate. Il giovinetto rendeva loro, per acquistarne le grazie, tutti i servigi ch' egli potea, e ne fu scelto ad Abate. Ma poi venne calunniato. Eugenio III, a cui egli piacque non solamente per le doti dell' animo, ma eziandio per la bellezza del corpo, non avendo potuto metterlo d'accordo con quei canonici, lo ritenne presso di sè ad utilità della Chiesa Romana, e lo fece vescovo d'Albano. Fu poscia mandato di Norvegia ad ammaestrare quella nazione nella legge di Cristo, introdottavi da Olao I con abile politica, ma ad un tempo con un'asprezza ed un impeto uguale all'indole di quel secolo. Al suo ritorno dalla Norvegia, Niccolò fu fatto papa, e prese il nome d'Adriano. Egli fu tutt'altro che d'indole dolce, come si trova scritto nelle vite sotto il nome del Cardinal di Aragona. Ne sia prova il supplizio dell'infelice Arnaldo: era, come dice Tacito, immitior quia toleraverat; e perchè i casi della sua vita gli aveano indurato il core, fu tra i pontefici, siccome nota il Leo nella sua Storia d'Italia, uno dei più ostinati e tenaci. E il Thierry, nella sua insigne istoria della Conquista d'Inghilterra fatta dai Normandi (Vedi il Tomo III), scrive che Adriano, quantunque Anglo-Sassone, era per vilta di monaco ligio agli oppressori della sua nazione, e senza quell'amor di patria, che non impedì a Tommaso Becket d'essere annoverato fra i Santi. Una delle principali cose, delle quali Adriano parla nella sua Bolla ad Arrigo II, il quale si apparecchiava a mettere in servitù Hrlanda, è l'obbligo di pagare al Beato Apostolo Pietro un denaro per casa:—Faccia il Normando tutto quello ch'egli crederà necessario alla gloria di Dio e alla salute dell'anime, sed salva Beati Petri anua pensione; per la ragione seguente: Omnes insule, quibus sol justitice Christus illuzit, ad jus Sancti Petri et savrosancies Romana Ecclesia pertinent.

PAG. 72.

Lucio ricordi: -

E tu, Romano, allo stranier tiranno, Se ascender osa il Campidoglio, addita L'orme del sangue pontificio.

Che Lucio Il morisse d'un colpo di sasso, narrano il Muratori e il Sismondi; lo afferma anche un altro scrittore accennato dal cardinal Baronio, e ne fa testimonianza Gottifredo Viterbese, storico del secolo in cui visse quel papa. - His temporibus Romani caperunt innovare senatum , qui longis ante temporis curriculis ita cessaverat , ut ne mentio ejus Roma haberetur; quem papa Innocentius ingenio, pretio et minis solvere non potuit, morboque præventus sub ea discordia diem ultinum clausit, cui sucerdos landabilis Celestinus successit; quo infra annum defuncto, in Cathedra Lucius papa consedit. Lucius II itaque, intendens senatum extinguere, cum ingenti militia Capitolium Romæ conscendit: senatus attem populusque Romanus ad arma conversus papam eum suis omnibus a Capitolio in momento repellunt. Ubi papa, sicut tum audivimus, lapidibus matmis percussus, usque ad obitum sui diem, qui proxime sequutus est, non sedit in sede. (Gov-FR. VIT. Pantheon Par. XVII. pag. 471. Rev. Ital. Script. T. VII. \ L' autore conservatori dal Cardinal d' Aragona attribuisce a Lucio II una vittoria sui Romani, la quale egli non ottenne, e nasconde lo scandalo ché viene dal modo della sua morte col trovato repentina argritudine; ecco le sue parole : Hic tamquam vir prudens et fortis, habito cum Ecclesiæ fidelibus consilio , senatores, qui contra prohibitionem papæ Innocentii

Capitolium condiscendere et magistratum sibi usurpare prusumserunt, et de Capitolio descendere et senatum abjurure ocogit: sed repentina egritudine occupalus, et nociva Ecclesia morte praventus, quoniam populus Romanus magistratun habere omnimode videbatur, abjuratio ipsa viribus caruit, et ignis qui videbatur extinctus denuo incaluit, et in majores flammus exigentibus culpis excrevit. (Vitae Pont. Rom. Card. Arag. et aliorum Rer. Ital. Script. Tom.III. pag.437.)

Pag. 72. Non più prefetto;

Dechinando la possanza degl' imperatori in Roma, pare che nel prefetto di essa tanto l'autorità scemasse, da potersi egli considerare siccome un semplice ufliziale del comune; nulladimeno egli giudicava in ultima istanza le cause criminali e civili, e a segnale d'investitura e giurisdizione, gli fu data la spada nuda dai successori di Ottone. Gherardo di Reicherberg, storico tedesco, osserva che nell'undecimo secolo i grandi affari di Roma e del mondo erano di competenza del papa e dell'imperatore, o del suo vicario, il prefetto della città, il quale nella sua autorità deve ad ambedue aver riguardo : al pontefice cui rende omaggio , e all'imperatore, dal quale in segno del suo potere egli riceve la spada sguainata. Non era conceduta che alle famiglie nobili la dignità di prefetto; ma i tre giuramenti ai quali si obbligava, ripugnando fra loro, in gravi ed insuperabili difficoltà lo ponevano ogni giorno. I Romani fatti liberi abolirono questa dignità , nella quale essi non avevano, per così dire, che la terza parte: e invece del prefetto elessero un patrizio, ufficio che Carlomagno istesso non avea tenuto a vile, e quindi troppo grande per un suddito e un cittadino. Cessato il fervore della liberta, fu ristabilito l'afficio di prefetto; e quasi un mezzo secolo dopo Arnaldo, il pontefice Innocenzo III, il più ambizioso e il più fortunato del odntefici, investì il prefetto con una bandiera, e non con una spada, ello dichiarò libero da ogni giuramento e servigio verso gl'imperatori tedeschi. Gibbon, Storia della decadenza dell'Impero Romano, Cap. LXIX.

Pag. 78. E sta Pavia Nel campo dell'impero.

I Pavesi andarono con Federigo all'assedio di Tortona, e uniti ai Tedeschi impedivano agli abitanti di quella infelice città il dissetarsi ad un fonte vicino ad essa, il solo che fosse rimasto poichè loro fu tolta la comodità dell' acque. Dopo l'espugnazione di Tortona, che fu consumata dal fuoco, i cittadini di Pavia pregaron Federigo ch'egli fosse contento d'andare a riposarsi di tante fatiche nella città loro, la qual cosa fu da esso lietamente accettata; e andatosene verso Pavia, entrò quasi come trionfatore nella terra, e nella chiesa di S. Michele vicino al palazzo antico dei re longobardi con molta contentezza dei cittadini, con infinita allegrezza e festa del popolo, non senza grande spesa di ciascuno, festeggiando allegramente tre giorni interi, fa incoronato. Barrout, Vita di Federigo Barbarossa.

PAG. 79. Ahi son pur troppo L'Alpi ai Barbari aperte; era Adriano Detto, il pastor che qui chiamògli.

Ognun sa che Adriano I fu quello che chiamò nell'Italia Carlomagno, e secondo Agnello Ravennate, Martino, diacono di Leone arcivescovo di Ravenna, gl'insegnò il sito e la maniera di valicar l'Alpia dispetto dei Longobardi. Il pontefice, autore della venuta del re dei Franchi, adoperò tutta l'autorità e destrezza sua in quanti occulti maneggi egli potè per fare insorgere i Longobardi contro il loro sovrano, e fu in ciò soccorso per Anselmo abate di Nonantola, il quale in prezzo della vendetta e del tradimento ebbe molti beni dal con verità ed eloquenza poste in luce dall'Autore della Storia d'Italia dal V al IX Secolo, e colle sue parole intendo fregiare il mio lavoro: « Così, acciocchè il pon-« tefice romano potesse divenir principe secolare e re-« golare, cadde in Italia la potenza reale dei Longobar-« di, che intendeva in ogni modo a riunirla per dar « luogo a nuovi ordini che la dividevano inevitabil-« mente per undiei secoli. Sorse in quella vece la po-« tenza imperiale dei Franchi, non in Italia, perchè « mai poscia dimorò questo impero in Italia ma fuori. « Questa potenza imperiale non concesse diritti al-« l'Italia sopra nessuna nazione, ma dette il pretesto « a molte nezioni di avere alcun diritto sopra di essa. « Il quale pretesto quante sventure e quanto sangue, « e quanta servitu fruttasse all'Italia, lo sa il mondo

a intero senza bisogno delle mie Storie. Caddero i « Longobardi Italiani per dar luogo ai Franchi stra-« nieri, i quali tramandarono ad altri stranieri, e que-« sti adaltri ancora un titolo, che, vano per tutt'al-« tro, fu efficacissimo solamente a insanguinare l'Ita-« lia dall'Alpi all'estrema Sicilia, ec. »

#### PAG. 79. Rosate è fatto Una ruina.

Federico giunto col suo esercito a certi villaggi prossimi a Milano, ed essendogli negata la vettovaglia, si voltò a Castello Rosate che non era molto lontano; ed essendo questo, secondo la commissione che avuto ne avevano, abbandonato dagli uomini d'arme dei Milanesi, vi fu dall'esercito appiccato il fuoco, e lasciato in preda alle fiamme. Vedi Bart. nell'opera citata.

#### PAG. ivi. E guidava il signor di Monferrato.

Guglielmo marchese di Monferrato, e quasi l'unico che si fosse salvato dall'impero delle Città, portò querela a Federigo contro i popoli d'Asti e del Cairo, o Chieri. Altrettanto fece degli Astigiani il loro vescovo.

Questi popoli non avendo ubbidito ai precetti loro fatti dal re, furono posti al bando come ribelli. Di Chieri furono atterrate le torri, e fu tutta la terra data in preda al fuoco. E di Asti, subito abbandonata, fu fatto altrettanto. Giovi ripetere i versi di Guntero nel suo Ligurino a dimostrare che questa città venne punita ad intuito del suo vescovo.

> Inde recedentes non tantum criminis hujus Terreno sub rego ream, sed jure superno Damnatam propris comtemplu presulti Aslum Hostili terror petunti; que, cice fugato, Omni plena bono cictores ubere tato Uberivar dedisi, landem spoilata rogique Tradita percersi seclerti, geminique reatus Pertuili immeritam sedes obnoxía pornam.

Vedi il Sismondi e il Bartoli.

Pag 80. Un'atra cenere Mostra quel colle dove fu Tortona.

Il Sismondi nota che quantunque fosse deplorabile if fine dell'assedio di Tortona, i repubblicani di Lombardia poterono andar superbi che una delle loro città la meno popolata e possente trattenesse per due mesi il più formidabile esercito della Germania, e ad esso costasse più di sangue e fatiche che la conquista di tuta l'Italia ai tempi del primo Ottone. I particolari dell'assedio son tratti da Ottone di Frisinga, e dal Poema del monaco Guntero.

Pag. 82. Che non menti Bernardo, il mio nemico, Quando ad Eugenio ei scrisse: « I tuoi Romani, Ribelli o vili, dominar non sanno, Nè impararo a ubbidir; perchè gli temi?

S. Bernardo, nella sua opera de Consideratione ad Eugenio III, lib. IV. Cap. II pag. 441, è prodigo d'ingiurie verso i Romani perchè non voleano sopportare la tirannide sacerdotale, e fra le cose in loro vitupero egli dice: docuerunt linguam suam grandia eloqui cum operentur exigua. Il Petrarca, che per alcuni Romantici è chiamato un grasso canonico innamorato di Madonna Laura, desiderò più di qualunque Italiano dei suoi tempi la libertà della patria, nè si lasciò vincere da spiriti di parte: il perchè quantunque ei venerasse la santità di Bernardo, disse che in ciò egli si lasciò trasportare dall'ira, e prese la difesa de' Romani, tenendo in grandissimo pregio la cittadinanza che gli avevano conferita. De Sane, Mémoires sur la vie de Petrarque. T. I. pag. 330.

Pag. ivi. All'Europa mostrò Tivoli umìle Che han parole superbe e piè fugace. »

Finchè i Romani tennero le parti d'Innocenzo II, gli abitanti di Tivoli seguitarono quelle di Anacleto. Nel 1141 un esercito romano, preceduto dalla scomunica del papa, pose l'assedio a questa piccola città; ma per una improvvisa sortita dei Tiburtini rima\* se sconfitto, e si diede a una vergognosa fuga, lasciando negli accampamenti un ricco bottino. Nell' anno seguente i Romani desiderosi di vendetta assediarono Tivoli di nuovo, e la ridussero agli estremi. Avevano in animo di smantellarla, e distribuirne in diversi borghi i cittadini affinchè così perisse ogni vestigio dell' onta che avean sofferta. Il pontefice, più moderato e più saggio, fe' pace coi Tiburtini ad eque condizioni; ma volle ch' eglino giurassero ubbidienza alla Chiesa, come se gli avesse sottomessi colle sue armi e non con quelle dei Romani. I discepoli d' Arnaldo, e quanti amavano la libertà e gloria di Roma, da gran tempo erano stanchi di sostenere il dominio dei sacerdoti, e si approfittarono del risentimento che in tutti destava la pace di Tivoli per chiamare a libertà i loro concittadini. Sismondi, Histoire des Répub. Ital. etc. T. II. Cap. VII.

PAG. 84. Or via, mostratevi, O generosi Elvezi,

Gio. Muller, nella sua storia della Svizzera, cita una cronica di Corbia, dalla quale si ricava che duemila Svizzeri delle montagne seguitarono Arnaldo nel suo ritorno in Roma, e gli diedero aiuto a riporla in libertà. Gli abitanti di Zurigo furono tra gli Svizzeri quelli i quali rimasero maggiormente persuasi delle sue dottrine, essendo le città di questa parte della Svizzera le più nemiche del papa, perchè la potenza dei vescovi era alle loro franchigie il maggiore impedimento. Zurigo fu negli antichi tempi stazione di soldati romani: questa avvertenza basti a spiegare le parole del Coro, Comune abbiam l'origine. Il sig. Frank, nella sua recente opera intorno ad Arnaldo ed al secolo in cui egli visse, crede che di Lombardi trovati per via il piccolo stuolo degli Svizzeri potesse forse "ingrossarsi: ma non trova che più se ne parli, e sospetta che forse per un accordo tra i Romani e papa Eugenio dovessero o disperdersi, o partire da Roma con Arnaldo, costretto egli pure ad abbandonarla. In questa incertezza ho creduto che mi fosse lecito di supporre che gli Svizzeri fossero novamente condotti per Arnaldo nella Città Eterna, e solamente per un ordine dell' Impero, al quale erano soggetti, se ne partissero.

PAG. 85. O testimon delle vittorie antiche, Solitaria colonna in monte ignudo, Al par di te ferma rimanga ed alta L'alma romana nell'ostil procella Che freme intorno.

I nobili Romani sdegnati con Innocenzo II, il quale dopo la pace di Tivoli temevano che volesse abolire le loro francligice, accesero gli animi del popolo colla memoria ancor possente dell'antica grandezza di Roma: e col paragone che fecero tra il glorioso governo dei loro maggiori e quello vilissimo dei sacerdoti arvendo destato ira e vergogna nella fremente ed affollata moltitudine, la condussero sul Campidoglio. Su questo monte sacro alla libertà si ristabili il Senato come primo pegno della repubblica da ristorarsi. Pur oggi sul Campidoglio è il palagio del Senatore, meschina immagine dei signori dell' universo. Posto sul confine dell' antica e nuova Roma, sembra che il senatore appartenga ai tempi di gloria della prima, e faccia parte delle sue ruine. Così davanti al suo padazzo l'unica colonna che ci rimane rammenta sola la grandezza del tempio di Giove, di cui è l'ultimo avanzo. Sissooni. Histoire des Républiques Italiennes. Tomo II. Cap. VII, pag. 35.

### Pag. ivi. E alzògli un tempio il mio diletto amico, L'infelice Abelardo.

Abelardo si ritirò presso Nogent sulla Senna in luogo campestre e disabitato, dove scorreva un limpido ruscello con acque tranquille: alcune piante all' intorno gli erano cortesi d'ombre e di frutti. Vi fabbricò un Oratorio colla paglia e colle canne. I suoi scolari, fra i quali fu Arnaldo, lo seppero, e vi accorsero da ogni lato, e sul modello del suo oratorio edificarono celle per abitarvi, e ad imitazione del loro maestro pro delicatis cibis, et pro mollibus stratis culmum et stramen comparare, et pro mensis alebas erigere caperunt, ut vere priores philosophos imitari crederes. Abelardo in memoria dei giorni felici che avea passati in quella solitudine vi fece costruire una piccola cappella che tempio divenne, e ch'egli poi dedicò allo Spirito Santo sotto il nome di Paracleto, che significa Consolatore. E la povera Eloisa gli scrisse: In insis cubilibus ferarum, ubi nec nominari Deus solet, divinum erexisti tabernaculum, et Spiritus Sancti proprium dedicasti templum. Nihil ad hoc ædificandum ex regum vel principum opibus intulisti, cum plurima posses et maxima, ut quicquid fieret, tibi soli posset

adscribi. Clerici, sive scholares huc certatim ad disciplinam tuam confluentes omnes ministrabant necessaria.

#### ATTO SECONDO

Pag. 93.

Ora fra i due
Occhi del mondo è guerra, e di sua luco
Risplender crede quel minor pianeta
Che illumina la notte.

Invalse ab antico, e molto prima dei tempi di Federigo Barbarossa, l'uso di paragonare il papa col Sole, e l'imperatore colla Luna, e innanzi di Bonifazio VIII nella sua famosa Bolla contro Filippo-il-Bello, S. Bernardo nel citato libro de Consideratione asserì esser simboleggiate le due potestà della Chiesa e dell'Impero nelle due spade delle quali parla il Vangelo. È curioso e degno d'osservazione il seguente passo, nel quale il santo Abate di Chiaravalle dopo aver rimproverato ad Eugenio III di aver usurpato il ferro che Cristo comandò a S. Pietro di riporre nel fodero, finisce col concedere al pontefice un assoluto dominio sulle due spade, una materiale e l'altra spirituale: Quid tu denno usurpare gladium tentas quem semel jussus es reponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: Converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus (Luc. Evan. 22.38). Alioquin si nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis, ecce gladii duo hic; non respondisset Dominus: satis est; sed nimis est. Uterque ergo Ecclesia, et spiritualis scilicet gladius et materialis, sed is guidem ab Ecclesia, ille vero pro Ecclesia exerendus, ille sacerdotis, iste militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et jussum imperatoris. Quest'allegoria delle spade, così celebre di poi, fu, prima che ne facesse uso S. Bernardo, notata in uno scritto di Geoffredo abate di Vandomo. Quello di Chiaravallo l'adoprò ancora in una sua lettera ad Eugenio Ill quando lo volevano eleggere capo della Crociata, ed egli ricusò; ma scrisse al pontefice perchè sollecitasse quest' impresa. In questo caso, sapientemente osserva il Fleury, trattandosi della difesa della Chiesa d'Oriente, toccava al papa d'eccitare i principi cristiani a rivolger la spada contro gl'infedeli: ma S. Bernardo non pretende per questo che non potessero far guerra senza il permesso del pontefice romano.

PAG. ivi. E non t'accorgi Che langue il suon della querela antica Fra l'Impero e la Chiesa.

Osserva il Sismondi che le passioni destate dalle dispute sull'investiture s' erano acchetate in Italia quando vi discese Federigo I. Già molti anni avanti la pace di Vormazia apparivano segni di stanchezza fra coloro che parteggiavano o per l' impero o pel sacerdozio, e nell'Italia al fanatismo per la religione era subentrato l' amore della libertà. V. l' op. cit, Cap, VII. Tom. II.

Pag. ivi. E sono i regi Parte del gregge un di commesso a Pietro, Nè la miglior.

Gregorio VII rispondeva a quelli che gli contrastacomunicare i re, se G. C. gli aveva esclusi da quel gregge del quale egli aveva Pietro nominato a pastore. Leo, Storia d'Italia. Lib. IV. Cap. IV.

PAG. 94. Nel giorno che a costui diede Lamagna Premer quel trono ove sedea Corrado, Di lieve fallo gli gridò mercede Plebeo ministro.

Un tal fatto si legge in tutti gli storici che parlano dello Svevo: mi piace di qui riferire il giudizio che ne fanno Ottone di Frisinga e Guntero monaco. Il primo nota che quest' azione non avvenne sine admiratione plurium, quod vivum juvenem tanquam senis indulum animo tanta flectere a rigoris virtute non potuit gloria. Quid multa? Non illi misero intercessio principum, non arridentis fortume blandimentum, non tante felicitatis islams gaudium suppeditare potuerunt. Ab inexorabili inauditus abiit. Il monaco poeta lo loda perchè

Plus sæpe nocet patientia regis Quam rigor: ille nocet paucis, hæc incitat omnes.

Federigo pure ai di nostri è dai Tedeschi reputato un eroe, e viene da noi Italiani creduto, e a buon didiritto, un tiranno. Sapientemente il Leo, quantunque Alemanno, notò che lo Svevo considerando siccome unica norma d'un buon ordinamento politico ciò che avea creato Carlomagno, o derivava dalle leggi e dalla ragion civile di Roma, non potea tentar di ricondurre l'Italia e l'Europa a quei tempi senza commettere orribili ed inaudite crudeltà, onde quelle novitadi alle quali faceva guerra aveano maggior fondamento, che tutto quello ch' egli presumeva di ristorare. E le condizioni morali e politiche dell'Italia erano tali che a nessuno più che a Federigo potea darsi la taccia di temerario novatore. Il Raumer nella sua storia della casa degli Hohenstauffen, che noi Italiani chiamiamo gli Svevi, dopo avercene descritto le sembianze, ne loda l'indole, la quale mi sembra tutt'altro che benigna. Si odano le sue parole : « Federigo « era di statura mezzana, e ben formato: i capelli avea « biondi, e gli tenea tagliati corti, e solamente arric-« ciati sulla fronte: di carnagione bianca, ma di guan-« ce rosse, e di barba pure che tirava al rosso; ebbe « dagl' Italiani il nome di Barbarossa, I suoi denti « erano belli, le labbra fine, gli occhi celesti: il guardo

- « erano belli, le labbra fine, gli occhi celesti: il guardo « avea severo, ma penetrante, e quasi consapevole di
- « quella forza che nell' animo gli albergava. Fermo
- « nell' andare, con voce chiara, con modi virili man-

« tenea regal dignità, e nel vestire non fu soverchia-« mente ornato, nè troppo negletto. Nella caccia e ne-« gli altri esercizi del corpo egli da nessuno fu vinto: « dalla pompa delle feste e dall ilarità dei conviti « seppe bandire il fasto e l' ebrezza. Se si riguarda ai « tempi nei quali Federigo visse, e alle cure dell' alto « stato ch' ei tenne, può chiamarsi dotto per aver in-« teso il latino, e letto gli antichi romani scrittori, « Benchè valente capitano, egli nelle sue guerre ebbe « sempre a scopo la pace. Con quelli che non gli ub-« bidivano, severo fu e terribile: nulladimeno a chi « mostrava pentirsi egli perdonò volentieri, e verso i « suoi si mostrò umano e gentile. Nè la gioia nè il do-« lore gli scemarono maestà, e l' ira concepita nell' a-« nimo velava con un sorriso. Raramente il giudizio, « e presso che mai la memoria lo ingannò: volentieri α all'altrui opinione dava ascolto, ma quanto ei ri-« solvea, proveniva, siccome a principe si richie-« de , dal maturo consiglio della sua mente. Quan-« tunque Federigo verso la Chiesa ed il clero insegna-" tore della parola di Dio mostrasse quella riverena za che voleano i tempi in cui visse, niuno piu di lui « seppe mantenere illese le ragioni dell'Impero, e « pensò che l'opporsi con severità alla smisurata am-« bizione del sacerdozio, fosse, tra i doveri di un mo-« narca, il primo : volle che tutti alle leggi senza di-« stinzione di persona ciecamente obbedissero, e da « questa persuasione nacque la rigida ed ostinata for-« za del suo volere. I grandi esempj dell'antichità gli « esaltavano l'anima, il che era non piccolo indizio « del suo valore. Egli volea ricondurre l'Impero, la « Chiesa, il Popolo a quello stato in cui erano in quei « tempi nei quali regnava Carlomagno , ch'egli si era « proposto a modello. » Questi particolari intorno alla persona e all'indole di Federigo Barbarossa ricavò il Raumer dal Cap. LXX della storia di Radevico, canonico Frisingese, continuatore di quella scritta dal vescovo Ottone. Ma Radevico ne ragiona più distesamente.

PAG. 95. Abelardo, che primier le corte Ali spingea dell'intelletto umano A temerario volo.

Gli scolari dimandavano ad Abelardo ragioni filosofiche per credere ai misteri: Humanas et philosophicas rationes requirebant, et plus quæ intelligi quam quæ dici possent efflagitabant, dicentes quidem verborum superfluam esse prolationem, quam intelligentia non sequeretur, nec credere posse aliquid nisi primitus intellectum, et ridiculosum, aliquem aliis prædicare quod nec ipse, nec illi quos doceret intellectu capere possent, Domino ipso arquente quod cœci essent duces cœcorum. Questo passo è in quella fra le lettere di Abelardo in cui egli fa la storia delle sue calamità. S. Bernardo al contrario cattolicamente diceva: Quid magis contra Fidem, quam credere nolle quidquid non possis ratione attingere? Abelardo volendo ai suoi scolari spiegare, e quindi far credere il mistero della Trinità, prese dalla Logica, nella quale era valente d'assai, un paragone, e disse, che come le tre proposizioni di un sillogismo non sono che una verità medesima, così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono che la stessa essenza: Sicut eadem oratio est propositio, assuntio et conclusio, ita eadem essentia est Pater, Filius et Spiritus Sanctus.

PAG. 96. E sul maggiore
Dei misteri di Dio vennero a rissa
Pur di Gallia i fanciulli.

I vescovi di Francia scrivevano al papa nel 1140: Cum per totam Galliam in civitalibus, in vicis et castellisa scholaribus non solum inter scholas, sed etiam triviatim, neca literatis aut provectis tantum, sed a pueris et simplicibus et etiam stuttis de Sancta Trinitate quæ est Deus disputaretur. E S. Bern. Op. Tom. I pag. 309. Epist. 88 ad Cardinales dice: Irridetur simplicium fides, eviscerantur arcana Dei, questiones de altissimis rebus temerarie ventilantur.

PAG. ivi.

Perchè lo zelo è morto Ond'arse in terra il tuo fedel Bernardo, Madre di Dio!

S. Bernardo rivolgendosi al vescovo di Costanza coll'intendimento di perseguitare Arnaldo pur fra gli Svizzeri, così gli scrisse: Un amico della Chiesa vorrebbe piuttosto imprigionarlo che scacciarlo, affinch'ei non possa più nuocere. Il papa nostro signore quando egli era fra noi ne avea dato l'ordine per iscritto, essendogli riferiti i mali che costui faceva, ma non si è trovato persona che abbia voluto fare una così buona azione: non fuit qui faceret bonum. Epist. 195. Innocenzo II avea come afferma S, Bernardo nel suo rescritto contra hæreses Petri Abailardi, ordinato l'imprigionamento del maestro e dello scolare: Per præsentia scripta fraternitati vestræ mandamus quatenus Petrum Abailardum, et Arnaldum de Brixia, perversi dogmatis fabricatores, et Catholicæ Fidei impugnatores in religionis locis, ubi melius vobis visum, separatim faciatis includere, et libros erroris eorum, ubicumque fuerint. ione comburi.

PAG. 97. Or collo scettro

La possanza tener di Carlomagno
Io so ch'ei vuol.

Era Federigo Barbarossa tanto infatuato per Carlomagno, che tenne in Aquisgrana una piena Corte nel Natale del 1165, dove ad istanza d'Enrico re d'Inghilterra e coll'assenso ed il consiglio di tutti i Signori, tanto secolari quanto ecclesiastioi, fece levare il corpo dell'imperatore Carlomagno, per la canonizzazione del quale avea riunita questa Corte, e si fece la cerimonia nel giorno 29 di dicembre. Di questo fa testimonianza l'imperator Federico nella Bolla d'oro cohe fece spedire l'ottavo giorno dell'anno 1166. Un autore contemporaneo aggiunge che Federigo pose il corpo di Carlomagno in una cassa d'oro fornita di gemme, e che si co-

minciò a farne in Aquisgrana la festa siccome a un santo coll'autorità dell'arcivescovo di Colonia. Il corpo di Carlomagno era stato scoperto all'anno 1000 dall'imperatore Ottone III: ma quantunque si fosse ritrovato incorrotto, ed inoltre si dicesse che si faceano miracoli al suo sepolero, non se ne celebrò la festa, ma si continuò a fare il suo anniversario come per gli altri defunti. Solamente dopo questa canonizzazione di Federigo Barbarossa, cominciò Carlomagno ad essere onorato come santo e con pubblico culto in alcune delle chiese particolari; e quantunque questa canonizzazione fosse fatta per autorità dell'antipapa Pasquale III, i papi legittimi non vi si opposero (Fleury, Stor. Eccl. Lib. LXXI.) Da questi fatti è nata la leggenda del seggio di marmo tolto per lo Svevo dal profanato sepolcro di Carlomagno, o forse Vittorio Ugo la inventò pour faire de l'esprit nella sua Opera Il Reno. Checchè ne sia, quando si parla d'un grand'uomo, come era l'imperatore Federigo Barbarossa, bisognerebbe almeno conoscer l'anno nel quale egli cominciò a regnare, e quindi non iscrivere che cinse la corona nell'anno 1166. quando ciò avvenne nel 1152. Ed è noto a chiunque abbia letto la Storia delle Crociate del Michaud, che lo Svevo non perì, siccome Alessandro, nel Ciduo, ma nel Selef, ora chiamato Seleffè, fiume il quale nato nelle montagne d'Isauria si getta nel mare dopo aver bagnato i monti di Seleucia, mentre il Cidno, or detto Karasou, si perde nel mare alla distanza di due leghe da Tarso. Nulladimeno di quest'errore che si trova in molti scrittori sarebbe pedanteria il far rimprovero al celebre Poeta; ma quattordici anni lasciati nella storia sono un peccato di omissione, il quale è troppo grande per non iscandalizzare gli eruditi Tedeschi.

PAG. ivi.

Scandalo ei grida
I riti nostri, una spelonca il tempio
Ove i'oro si conta, e Dio si merca
Sul sepolero di Pietro.

Federico in una sua lettera, la quale si trova nel Le-

della sua Storia d'Italia, scriveva al vescovo di Treviri queste parole: « In nessun luogo il culto Divino è ce-« lebrato con maggior scandalo che a Roma, e la casa « di Pietro è divenuta una caverna di ladri, il papa un a nuovo Simon Mago, che vende tutto a peso d'oro: quindi io lo voglio correggere colla verga della mia « giustizia, e prendergli tutti i suoi castelli. »

Pag. 98. E pur gli piacque L'austera vita a cui si diede Arnaldo?

S. Bernardo in mezzo alle sue invettive contro Arnaldo, dice: utinam tam sanæ esset doctrinæ, quam districtæ est vitæ; e secondo il Gibbon, pensava che egli sarebbe stato un prezioso acquisto per la Chiesa,

Pag. 101. Sopra ogni grado onde quassù si ascende Io trovava un dolor: ma sulla cima Vi stanno tutti, e nascono le spine Sulla cattedra mia più che sul trono...

Questi lamenti che fa Adriano non sono immaginati dall'Autore, ma propri di questo pontefice, come può vedersi in un passo del Petrarca che si legge nelle Memorie del De Sade. Hurter pure li cita nella sua vita di Innocenzo III.

Pag. 103. Che un nuovo impero qui risorga, e possa Divenir fonte del poter supremo Il suo nuovo consesso.

Il Leo, nel Lib. IV. Cap. II della sua mentovata Storia, narra che, quando i nobili Romani, liberati dalla tirannide pontificia, ebbero davanti agli occhi lo Statuto politico al tempo degli antichi Cesari, nel quale il Senato, benchè non nominasse il Capo dello Stato, aveva almeno il privilegio di confermare l'elezione, eglino sperarono che quest'ordine diventasse l'origine d'ogni potere nel nuovo impero. Però, in quella lettera che venne scritta a Corrado, egli fu invitato a ricevere la corona dal Senata Romano. Or questo concetto nella lor mente si ampliò, poichè il numero di cinquantasci senatori pei consigli di Arnaldo si estese fino a cento; e subito dopo l'elezione di Federigo Barbarossa, Wetzel amico di Arnaldo, scrievea all'imperatore: « lo mico di annaldo, scrievea all'imperatore: « lo me de la nomica di anominato suo re; mi affliggo però che voi pei consigli dei cherici e dei monaci che colle loro dottri-

ne posero la confusione in tutte le cose divine ed u mane, non abbiate intorno a ciò, com'era debito vo stro, consultato la città di Roma, signora del mondo,

e c creatrice e madre di tutti gl'imperatori, e non abbiate richiesta da lei quella confermazione, per la

« quale tutti, e senza la quale nessuno imperatore ha « regnato mai, e non abbiate a questa città inviato let-« tere come figlio, poichè l'esser figlio e servitore di es-

« sa dev'esser vostro proponimento. »

In principio il re parve non esser del tutto alieno da questi audaci consigli, ma essi erano contro le massime del forte sostenitore della gerarchia, l'abate Vibaldo, il quale nelle cose di stato era la mano destra di Federigo; e perciò egli ed altri simili a lui si diedero con grande impegno a svolgere il re da questi eretici pensamenti, e fortificarlo nell'amicizia del papa. Questa lettera del Wetzel a Federico Barbarossa si trova per l'intero e nel suo originale in fine del presente Libro. Oltre quello che ho riferito qui sopra, vi si legge:

Quella novella del battesimo di Costantino, e dell'a-

Quella novella del battesimo di Costantino, e dell'a ver egli trasferita nel Padre delle cose spirituali la

« signoria del mondo, è mera invenzione. Questa bu-« gia, questa parola ereticale dell'aver Costantino ce-

duto a Silvestro simoniacamente gli alti diritti della
 sovranità di Roma è cosa oggi tanto posta in eviden-

« za, che i servi e le vecchierelle potrebbero sopra « questo punto ammaestrare i più insigni giuristi, e

questo punto ammaestrare i più insigni giuristi, e
 che oggi il papa coi suoi cardinali per vergogna non

« arrischiano di più mostrarsi nella città. » Benchè

nella collezione dei celebri Benedettini Martene e Durand sia riportata questa lettera, non posso dissimulare che ho qualche sospetto sulla sua autenticità, nè so indurmi a credere che la famosa donazione di Costantino a Silvestro fosse nei tempi di Arnaldo ancor dai servi e dalle vecchierelle tenuta per una favola, mentre di essa donazione e delle false decretali non dubitava S. Bernardo (Vedi il quarto libro De consideratione ad Eugenio III), e Dante, il quale nacque 118 anni dopo l'abate di Chiaravalle, ed era Ghibellino, vi prestò fede. Nulladimeno se in Arnaldo e nel suo amico Wetzel fu tanto di dottrina e di eloquenza da togliere dall'animo dei Romani una così assurda menzogna, il loro trionfo fu breve; anche nell'età del Valla i pontefici romani non si vergognarono di affermare questa fola. Il Valla non altrimenti che il Wetzel scriveva: Sciat quisque est imperator romanus se non esse nec Augustum, nec Cæsarem, nec imperatorem, nisi Romæ imperium teneat et nisi operam det ut urbem Romam recuperet, plane esse perjurum. Il Valla fu costretto di fuggire travestito, se volle scampare la vita; e sarà forse toccato di peggio al Wetzel Tedesco, qualora egli prima del celebre erudito Italiano abbia annunziato questo vero invidioso.

Pag. 103-4. So che in tali speranze a quel Corrado, Cui lo Svevo or succede, un di scriveste Magnifiche parole.

Questa lettera ci è stata conservata da Ottone di Frisique, e i sentimenti in essa contenuti abbiam fatti ripetere a dei Legati Romani, nella loro arringa all'imperator Federigo: ma il re Corrado niun conto fece di tal rappresentanza, assai informato, dice il Muratori, del sistema delle cose e del buon cuore del papa, e gli avrebbe ridotti in servitù di esso, se la morte non glielo impediva. Non si sa se la lettera fosse scritta ai tempi di Lucio II, o di Eugenio III. PAG. 104.

Roma pagana,
Quei tiranni che uccise in Ciel ponea:
Santa divenne, e quella man, che tiene
Le chiavi che in Giudea fur date a Pietro,
La tirannia consacra.

Il punto di contatto della potenza mondana colla potenza divina si concentrava nel Vicario di G. C.; e siccome esso era ad un tempo l'origine d'ogni poten za secolare, se ne trasse la conseguenza, in un tempo semplice e rozzo, siccome fu quello della rinnovazione dell'impero di Occidente, che ogni potenza temporale, laddove ella veniva in contatto colla potenza spirituale, dovea rimanere concentrata in una sola persona, e che il potere di tutti gli altri potentati dovea derivare da quello del sovrano più potente di tutti, lo imperator di Roma. Si credeva allora che questo nuovo Cesare avesse ricevuta la più alta potenza temporale da Dio ancora col mezzo del successore di S. Pietro, il vescovo di Roma: e dopo questa epoca il titolo d'Imperator a Deo coronatus, che come il titolo Per la grazia di Dio non era in principio che una formula di stile propria della Cancelferia Romana, prese un significato più reale. Leo, Stor. d'Ital. Lib. III. Cap. I.

Pag. 106. Ei tragge seco Gli esuli della Puglia.

Questi esuli, fra i quali i primi erano Roberto principe di Capua, e Sergio duca di Napoli, aveano nella Dieta che ebbe luogo in Vusburgo supplicato Federigo perchè rendesse loro la patria, scacciandone l'usurpatore Ruggiero: exulibus Puliæ, quos Rugerius de solo natali propulerat, lacrymabiliter conquerentibus, ac ad pedes principis miserabiliter se projicientibus, expeditio italica, tam pro effictione horum, quam procorona imperiati accipienda, paulo minus quam ad duos annos jurata est (OTT. Frus. Lib. II, Cap. VII.). Lo Svevo, continuando le trattative già incominciate da

Corrado, avea mandato ambasciatori a Costantinopoli , non solo per ottenere da Emanuele Comneno una sua parente che gli tenesse luogo d'Adelaide da Voburgo, ch'egli aveva repudiata, ma per unire insieme le loro forze ai danni dei Normandi, e togliere ad essi il reame di Puglia, Le pratiche di Federigo furono vote d'effetto, ed egli allora conchiuse un trattato con Eugenio III, il quale col mezzo di due cardinali gli offerse la corona imperiale, e dimandò il suo aiuto coutro i Romani: mossi a ribellione dalle prediche d' Arnaldo. Papa Adriano richiese l' adempimento di questo trattato, il quale, benchè sancito dal sangue d'Arnaldo, ebbe breve durata. La Curia Romana si accorse quanta sapienza fosse in Gregorio VII, che protesse i Normandi coll'intendimento di frenare l'ambizione degl'imperatori tedeschi,i quali l'Italia tutta recarvolevano alle loro mani; ed Adriano IV, riconciliatosi con Guglielmo, stipulò con esso un trattato utile ad ambedue, e del quale Federigo altamente si dolse, rimanendo così ingannato nelle sue speranze d'impadronirsi del reame di Puglia. Ciò fu solenne accorgimento: ma quel trattato, col quale Niccolò II pei consigli d'Ildebrando conferiva nel Concilio di Melti a Roberto Guiscardo l'alto dominio della Puglia, era un attentato alle ragioni deil'imperatore, considerato il Capo Supremo non solamente nel suo regno, ma fin dove si estendeva il potere della Chiesa Romana. In quel modo (nota il Leo) che l'autorità spirituale era tutta nel papa, vicario di Cristo, così la temporale dovea interamente risedersi nell'imperatore di Roma, e da lui derivare:e i papi non si avvidero che combattendo contro gl'imperatori, insegnavano ai popoli di combattere a suo tempo contro di essi, e aprivano la via alla libertà della ragione.

Pag. 106. Sempre la druda, Aborrita da noi, nelle sue guerre

Aborrita da noi, nelle sue guerre Vince perdendo.

I Normandi dopo aver vinto in battaglia Leone IX,

gli chiesero perdono, ed egli confermò ad essi il possesso delle terre che aveano conquistato nella Puglia e nella Calabria, ed in nome della Chiesa diede loro la facottà d'impadronirsi di tutte quelle che occupavano i Greci; quello che per suggerimento dell'astuto Ildebrando si fece nel Concilio di Melfi, ho notato: aggiungerò che Innocenzo II, fatto anch'egli prigioniero da un figlio di Ruggiero, vide cadere ai suoi piedi i vincitori, e con danno dei suoi alleati, dopo aver prosciolto Ruggiero dalle scomuniche, gli diede l'investitara delle provincie conquistate, titolo e prerogative di re, non solamente per lui, ma per tutti i suoi eredi in perpetuo.

Pag. 413. E posta
Fra i popoli e i tiranni, è ognor la Chiesa
Coi deboli crudele, e vil coi forti.

Queste parole messe in bocca d'Arnaldo, il quale credeva che la Chiesa fosse disviata dagli umili e santi suoi cominciamenti, non hanno bisogno di essere scusate presso coloro che sanno essere obbligato un Autore Drammatico a far parlare i personaggi secondo le loro opinioni: nulladimeno credo opportuno il riferire quello che intorno alla politica della Chiesa pensa il grande Istorico della Civiltà Europea: Nul doute qu'en admettant les sentiments et les mœurs, en décriant, en expulsant un grand nombre des pratiques barbares, l'Église n'ait puissamment contribué à l'amélioration de l'état social: mais dans l'ordre politique proprement dit, quant à ce qui touche les relations du gouvernement avec les sujets, du pouvoir avecla liberté, je ne crois pas qu'à tout prendre son influence ait été bonne. Sous ce rapport, l'Eglise s'est toujours présentée comme l'interprète, le défenseur des deux systèmes, du système théocratique, et du système impérial, c'est-à-dire du despotisme, tantôt sous la forme religieuse, tantot sous la forme civile. Prenez toutes ses institutions, toute sa législation; prenez ses canons, sa

Procédure, vous retrouverez toujours comme principe dominant la théocratie, ou l'Empire. Faible, l'Eglise se mettoit à couvert sous le pouvoir absolu des Empereurs; forte, elle le revendiquoit pour son propre compte, au nom du pouvoir spirituel. Il ne faut pas s'arréter à quelques faits, à certains cas particuliers. Sans doute l'Eglise a souvent invoqué les droits des peuples contre les mauvais gouvernements des souverains: souvent même elle a invoqué et provoqué l'insurrection: souvent aussielle a soutenu auprès des souverainsles droits et les intérêts du peuple. Mais quand la question des garanties politiques s'est posée entre le pouvoir et la liberté, quand il s'est agi d'établir un système d'institutions permanentes, qui missent vraiment la liberté à l'abri des invasions du pouvoir, l'Église s'est rangée du côté du despotisme. Guizot, Cours d'Hist. moderne. Paris 1828. T. I. pag. 23.

### PAG. 117 Dei vescovi i delitti.

Che tali erano i costumi dei vescovi in quei tempi. è noto a chiunque conosca un poco la Storia. Pasquale II aveva riconosciuto solennemente in una sua lettera, della quale i frammenti principali sono riportati da Natale Alessandro, l'incombinabilità del possesso che costoro tenevano dei feudi e dei diritti regali, col ministero ecclesiastico e coll'ufficio pastorale, e il severo divieto, che ne fanno le divine leggi, l'apostoliche istituzioni e i sacri canoni. Il prelodato pontefice avea trovato alfine il modo di far cessare la spaventosa discordia fra il Sacerdozio e l'Impero per conto delle investiture coll'ordinare che i vescovi si spogliassero dei regi feudi, e così l'imperatore Arrigo V si spogliasse poi dell'investiture, e lasciasse libere l'elezioni; ed essendone già stipulato l'accordo, i vescovi ruppero con empito la convenzione ch'essi non ebbero la difficoltà di proclamare per empia, e piuttosto che perdere le ambite regalie, si contentarono di sommerger novamente la Chiesa in un'infinità di luttuose e lacrimevoli confusioni, e di gravissimi disordini senza rimedio (Guadag. Apologia d'Arnaldo. Lib. II. Cap. IV). E altrove il medesimo osserva che non si può far la storia dei papi, dei concilj, degl'imperatori del secolo d'Arnaldo senza esporre gli scismi frequenti di un gran numero di vescovi e di abati, le loro occupazioni e secolaresche nelle Corti senza cura alcuna del gregge, la loro ambizione smodata, il loro treno grandioso; senza ricordare la simonia resa trionfante. l'incontinenza portata alla sfacciataggine, il dilapidamento non solo delle rendite ecclesiastiche, ma ancora dei fondi del patrimonio dei poveri, l'usurpazione delle chiese e delle decime, contro cui inveivano i concili, si affaticavano i pontefici e gli uomini santi, e senza descrivere le guerre, le ribellioni e le rivoluzioni causate o fomentate dagli Ecclesiastici stessi, e le fazioni militari da essi medesimi esercitate.

# Pag. 118. E sull'altar di Cristo, Ch'è principe di pace e di perdono.

Fra i tanti esempj che si possono citare, basti quello dell'arreivescovo Giordano Milanese, che alla testa del suo clero fermò il popolo sul vestibolo del tempio, e dando l'ordine di chiudere le porte, dichiarò che non le riaprirebbe che a coloro i quali avrebbero preso l'armi per vendicare la morte di Landolfo della amiglia Carcano, vescovo scismatico della città di Cono fino dai tempi d'Arrigo IV, e riposto in quella sede per Arrigo V figlio di esso, nel tempo delle sus querre con Gelasio II, legitimo e santo pontefice. L'arcivescovo Giordano accrebbe gli odj fra Milano e Cono, e fu causa delle rovine di questa seconda citta, cangiata in municipio soggetto ai Milanesi. Vedi Stssonsi, Histoire des Républiques Ital. T. II. Cap. VII. e Leo. Stor. d'Ital. Lib. IV. Cap. IV.

## Pag. 122.

#### Perchè la Chiesa Turbi con altri errori

Arnaldo fondandosi sopra non pochi passi della S. Scrittura, affermava che eccesso di beni terrestri porta seco inutile splendore, piaceri vani, voluttà, orgoglio, in somma tutti i vizj. Perciò nè prete, nè monaco, nè vescovo dovrebbe possedere : ogni bene terreno appartenere totalmente all'autorità temporale ed ai principi: ed a questi solamente, ed ai laici esser permesso il possedere. Gli avversari d'Arnaldo, cominciando dal dargli biasimo d'arroganza perchè egli, uomo di nessuna autorità, ponendo in non cale quella fondata da Dio per mille anni e riconosciuta da tutti, volesse mutare e dirigere la Chiesa, e farsi ad essa guida e luce dalla sua oscurità, combattevano inoltre la dottrina dell'austero Riformatore colle seguenti ragioni: Confondersi per Arnaldo l'uso coll'abuso dei beni temporali; esser follia il credere che la Chiesa a cagione della sua povertà divenir potesse virtuosa e santa: quello ch'essa adoperava a mantenere lo splendore della religione, a sollevare i poveri e gl'infermi, avrebbero i re, i principi, i laici consumato in guerre e sollazzi. Che se un furto di poco momento era con tanta severità gastigato dalle leggi, qual pena era dovuta a colui, il quale chiamava rimedio ai mali del mondo questa immensa rapina dei beni che da sì gran tempo appartenevano al clero? Bel modo di consolidare il Cristianesimo ruinando la Chiesa, la quale è una potente collina, un contrappeso necessario, un mezzo divino per purificare tutte le cose terrene. Darsi colla dottrina d'Arnaldo all'autorità temporale una potenza illimitata. - Di guesti errori il vescovo di Brescia avea accusato Arnaldo del secondo Concilio Lateranense, e Innocenzo II gli aveva imposto silenzio. RAUMER. Storia della Casa di Svevia.

Pag. 124. Signor, che tardi? Al Lateran si vada: Consacrarti dobbiam.

Nel dare una cagione al tumulto avvenuto in Roma, ho seguitato l'autorità del Platina, il quale nella sua vita di Adriano IV narra come questi essendo tentato dai Romani, alcune volte con preghi, altre con minacce, che avesse voluto rilasciare ai consoli il governo della città, costantissimamente loro negò. E perchè il clero faceva istanza ch'egli andasse in Laterano a consacrarsi, stette saldo ancora, e disse non voler prima andarvi, che Arnaldo da Brescia, il quale era stato prima condannato da Eugenio, non uscisse da Roma. Di che sdegnato il popolo, assoltò sulla Via Sacra il cardinale di Santa Pudenziana che andava al papa, e gli diede due ferite : si sdegnò di questo atto Adriano, scomunicò il popolo, ne volle assolverlo mai, finche Arnaldo non fu scacciato dalla città, ecc. Mi son preso la libertà di far morire di queste ferite questo personaggio, il quale, secondo che si legge nelle vite che vanno sotto il nome del Cardinale d'Aragona, i Romani vulneraverunt ad interitum, e ho fatto ripetere col mezzo di Guido cardinale di Santa Pudenziana il tentativo di Lucio II per impadronirsi del Campidoglio, Il fatto successe all'approssimarsi della Pasqua ad quartam feriam majoris hebdomadæ. Adriano, poiché Arnaldo fu scacciato, levò l'interdetto, pena che non mai la capitale del mondo cattolico aveva sofferto.

Pag. ivi.

Costantin quel tempio
Edificava a Dio, poichè a Silvestro
Diè la gran dote.

Costantino fattosi aperto fautore del Cristianesimo, edificò questo tempio nelle case già state dei Laterani, una delle più celebri fra le antiche famiglie romane. Gli Scrittori Ecclesiastici credono che Pomponia Grecina, moglie di Plauzio Laterano vincitore dei Britanni, fosse Cristiana, nella supposizione che la super-

stizione forestiera, di cui narra Tacito che venne accusata, significasse in quei tempi presso i Romani la religione di Cristo. Checchè ne sia, divenne delle belle e sontuose case dei Laterani possessore in proceder di tempo Massimiano Erculeo, e questi le donò a Fausta sua figlia e moglie di Costantino, che quivi adunò il Concilio tenutosi l'anno 312 dal pontefice San Melchiade: quivi accolse e volle che abitasse il pontefice San Silvestro, e quivi alla fine inalzò questa chiesa, che, per esser la prima eretta per sovrano comando, ed a spese di chi primo chiamò la Religione cristiana sul trono, viene stimata la principale dell'Orbe Cattolico. Essa è la patriarcale e cattedrale del sommo pontefice in qualità di vescovo di Roma, che suol prenderne possesso solamente dopo la sua ésaltazione alla S. Sede. Nei tempi in cui la favolosa donazione fatta da Costantino a Silvestro era creduta, il prender possesso della Basilica Lateranense era un dichiararsi padrone di Roma anche temporalmente, essendo in quella che l'Ariosto chiamò

> Di versate minestre una gran massa, Ch'ebbe gia buon odore, e or puzza forte,

prima il palazzo Laterano, il più bello del mondo, e poi Roma per giunta. (Questo atto apocrifo è inserito nel Decreto di Graziano).

Pag. 130. A voi fedeli, Certo dorrà che non si adempia il rito.

Il papa appena giunto al principal portico di S. Giovanni in Laterano sceso di cavallo o di lettiga, va al trono che sotto quel portico gli è preparato, e della mitra e degli altri ornamenti pontificali si riveste. Allora dal cardinale-arciprete gli vengono presentate in un bacino dorato, ripieno di fiori, le chiavi della Chiesa, le quali sono una d'oro, e l'altra d'argento. La prima significa la potenza di assolvere, e l'altra quella di

scomunicare. Compite altre cerimonie, che qui sarebbe inutile il descrivere, il papa colla tiara in testa vien condotto ad una loggia al di sopra dell'atrio della chicsa, e vi dà la benedizione Histoire générale des cérémonies, Tom. I. pag. 295. Paris 1741.

### Pag. 159 Nunzio qui dell'ira io sono Di Gesù da voi conquiso.

L'Hurter, nella sua vita d'Innocenzo III, narrando come da questo animoso pontefice venne scomunicato Filippo Augusto, che, in adultero commercio con Agnese di Merania, volea riconciliarsi colla sua moglie Ingelburga, descrive con grandissima compiacenza le terribili ed antiche cerimonie dell'interdetto che allora ebbe luogo in Francia. Dal racconto dello Storico tedesco prendo quanto è necessario a pienamente intender questa scena: migiovi però l'avvertire che l'impressioni dalla scomunica prodotte sull'animo dei Romani esser doveano minori d'assai a quelle degli altri popoli, per la gran ragione che major a longinguo reverentia; e poi si trattava d'interessi temporali, e il popolo, nel quale la memoria dell'antica libertà e gloria di Roma non si era mai spenta del tutto, non potea esser vinto subito e pienamente doi terrori dell' anatema, benchè fulminato su lui per la prima volta.

natema, benchè fulminato su lui per la prima volta.
« Il suono lugubre delle campane annunziò verso la
» mezzanotte lo stato di un uomo in agonia: i vescovi
» insieme coi preti si portarono tutti in silenzio al lu» me delle torcie alla cattedrale, dove i canonici al» zarono per l'ultima volta le loro preghiere al Padre
delle misericordie a favore dei colpevoli, cantando:
» Signore Iddio, abbi pietà di noi. Un velo coperse poi
» le immagini del Crociisso; le reliquie dei Santi furono
» trasportate nell'arche sotterranee, le fiamme consumarono gli avanzi del pane consacrato pel sacrilizio.
» Il Legato, vestito d' una stola color violetto, come
» nel giorno della Passione, s'avanzò verso il popolo,
» e pronunziò l'interdetto. Le volte della chiesa allora

» echeggiarono de'gemiti interrotti e de'singhiozzi dei » vecchi, come se giunto fosse il giorno finale: i Fe-» deli doveano d'ora in poi comparire dinanzi a Dio » senza le preci consolatrici della Chiesa. Al princi-» piar di quel giorno i Fedeli furono privati della pa-» rola e delle pratiche religiose. Il sacerdote più non » consacrava il corpo ed il sangue di N. S. per sollievo » dell'anime che agognavano questo cibo avvivatore : » taceva il canto dei Servi di Dio, ed appena era con-» ceduto in qualche monastero supplicare il Signore, » fuori della presenza dei laici, a voce bassa, nella so-» litudine della mezzanotte : l'organo avea per l'ulti-» ma fiata fatto risuonar le volte del tempio. I ceri fu-» rono spenti in mezzo ai cantici funebri, come se la » vita dovesse esser cinta di notte e di nebbia: un velo » nascose agl'indegni la vista del Crocifisso: le imma-» gini pei suoi più gloriosi Confessori giacevano in ter-» ra quasi fuggissero una generazione maledetta. Più » non vi ebbe chi annunziasse le verità dell'eterna sa-» lute: le pietre gettate dal sommo della cattedra, pri-» ma di chiudere per sempre il Santuario, ricordava-» no alla tremante moltitudine che Dio li ributtava » dalla sua presenza: le soglie della Città Eterna era-» no chiuse al par di quelle della Casa del Signore giu » in terra. Il Cristiano passava tristissimo davanti al » tempio, le cui porte eran sigillate: tutto ciò che al-» l'esterno di esso disponeva l'animo suo al raccogli-» mento, stavagli parimente celato: copriva un velo le » statue dei Santi: non più suono di campane, salvo » che fosse il lugubre metro della squilla di un con-» vento dopo il transito di un fratello. L'uomo non » avea più intercessori appresso Iddio: il battesimo » davasi di nascosto: le nozze, anzichè esser celebrate » sull'altare della vita, stringevansi sovra le tombe: le » coscienze inquiete non avevano sollievo nè di con-» fessione, nè di assoluzione: più non porgevasi il ci-» bo della vita a chi ne'avea fame; non più acqua be-» nedetta a nessuno. Al ministro dell'altare era sol » conceduto d'esortare il popolo a penitenza nel de-

» serto vestibolo del tempio, e solo la domenica, e ve-» stito con abiti di lutto. Il viatico, consacrato dal sa-» cerdote il venerdì mattina nella solitudine, veniva » recato in sull'albeggiare al moribondo, ma negato » gli era il supremo dei sacramenti, l'estrema unzio-» ne, e così la sepoltura in terra sacrata; talvolta pure » ogni sepoltura, onde i cadaveri rimanevano esposti » sulla via. Non si negava però la tomba in luogo sa-» crato ai preti, ai mendicanti, ai pellegrini venuti di » lontano, e ai Crociati. Vietato era perfino all'ami co » di seppellire l'amico, al figliuolo il gettar sulla sa l-» ma del padre e della madre un pugno di terra : ed » era necessario che la scomunica fosse tolta d'addos-» so a tutti i morti, o ad un cadavere in particolare, » perchè si potessero confidare alla terra benedetta le » mortali spog!ie dell' uomo. Non più feste sacre nè » profane, anche ogni cura del corpo proibita, co-» me, per modo d'esempio, sarebbe il radersi la bar-» ba, e tagliarsi i capelli: universale digiuno da per » tutto: non più traffico nei mercati con coloro ch'era-» no giudicati indegni d'ogni cristiana comunanza ; » quindi gran danno all'industria generale. I notari di » coscienza passavano negli atti sotto silenzio, come » non degno di ricordarsi, il nome del principe, e se-» gnavano la data sol dal Regno di Cristo. Fino nell'in-» terrotta fer:ilità della terra, e nelle sorgenti calami-» tà scorgevasi la privazione della divina benedizione » (Tom. I. Lib. IV. pag. 375.). » Fin quì l'Hurter tradotto dal sig. Toccagni. Troppo gravi considerazioni sarebbero da farsi su quest'argomento della scomunica: qui noterò soltanto che i poveri Francesi doveano certamente dire: quidquid delirant reges plectuntur Achivi; e quantunque Filippo-Augusto fosse certamente degno di grandissimo biasimo per non mandar lungi la concubina, e riprendersi la moglie, e'non deve recarci maraviglia che nell' impeto della cieca sua ira prorompesse in queste parole: Voglio farmi infedele; fortunato il Saladino, che non ha papi!

Pag. 141. Arsi egli vuol cel tempio i sacerdoti, E senza altari il mondo, e senza voti.

Queste parole contro Arnaldo possono, senza violar le leggi della verisimiglianza drammatica, ben diversa assai dalla storica, esser poste sulla bocca di Adriano IV. Ma che diremo del sig. Hurter, che nella vita di Innocenzo III asserisce ( Vedi Lib. II. pag. 163 della precitata traduzione ) che Arnaldo volle affrancare i Romani dal giogo della Chiesa e d'ogni credenza? Il Presidente del Concistoro protestante di Sciaffusa merita che gli si dica ( e ancora da chi prestasse fede al-l'invettive di S. Bernardo contro il magnanimo ed infelice Bresciano ) mentiris impudentissime.

#### ATTO TERZO

Pag. 165. Quai sieno i chiostri è noto.

Abbiamo, per conoscere quali fossero allora i costumi dei monaci, riportato l'irrefragabile testimonianza di S. Bernardo, alla quale ci piace di aggiungere quello che si legge in un'epistola di Turstino vescovo di Yorch a Guglielmo di Cantorbery. In essa il priore di S. Maria d'Yorch, che si affaticò indarno a riformare i costumi di quei claustrali, asserisce che niente, o poco, degl'insegnamenti di Cristo da loro osservavasi nei costumi. La nostra cupidigia, ei diceva, si estende a tutto; ci adiriamo, esercitiamo risse, rapiamo l'altrui, ripetiamo le cose nostre con litigi, difendiamo le fraudi e le menzogne seguitiamo la carne e i suoi desideri. A noi viviamo, a noi compiacciamo; abbiamo paura d'esser vinti, ci gloriamo di aver vinto; opprimiamo gli altri, fuggiamo d'esser oppressi, invidiamo altrui, dei nostri progressi ci gloriamo, ci trastulliamo.ed ingrassiamo degli altrui sudori, e tutto il mondo non basta alla nostra malvagità. Questa lettera sta tra l'epistole di S. Bernardo, N.442. Chi volesse su questo argomento più ampie informazioni, legga il libro II. Cap. IV. dell'Apologia d'Arnaldo scritta dal Guadagnini.

PAG. 167.

Udite, e l' armi Voi che trattate, al collocato mostro Ubbidir sdegnerete.

Per dipingere un monaco furfante come questo introdotto nella mia Tragedia, non ho avuto bisogno di ricorrere alla fantasia, perchè a ciò mi basta la storia. In quella lettera d'Abelardo, che è un racconto delle sue sventure, si legge che tentarono di avvelenarlo nel calice della Messa, e vi si narra inoltre come invece di lui fu spento di veleno mescolato nel cibo un suo compagno, e l'autore del delitto prese la fuga. Mi giovi a fuggire il biasimo di calunniatore che per taluno mi si potrebbe dare in questa età, nella quale è di moda il lodare anche i monaci e i frati, il riferire quella parte della lettera d' Abelardo, nella quale si contiene quanto per me fu detto: Oh quoties veneno me perdere tentaverunt, sicut et in Beato factum est Benedicto ... A talibus autem eorum quotidianis insidiis cum mihi in administratione cibi vel potus, quantum possem providerem, in ipso altaris sacrificio intoxicare me moliti sunt, veneno scilicet calici immisso. Qui etiam, quadam die, cum Namneti ad comitem in garitudine sua visitandum venissem, hospitatum me ibi in domo cujusdam fratris mei carnalis, per ipsum qui in comitatu nostro erat famulum veneno interficere machinati sunt, ubi videlicet me minus a tali machinatione providere crediderunt. Divina autem dispositione tunc actum est ut, dum cibum mihi apparatum non curarem, frater quidam ex monachis, quem mecum adduxeram, hoc cibo per ignorantiam usus, ibidem mortuus occumberet, et famulus ille qui hoc præsumpserat, tam conscientiæ suæ quam testimonio ipsius rei perterritus aufugeret. E più sotto: Quod si me transituram aliquo præsensissent, corruptos per pecuniam latrones in viis aut in semilis, ut me interficerent, opponebant. Non credo poter meglio difendere Arnaldo dall'ac-

Pag. 169.

All' empia Fola credete? la inventò costui.

cusa che qui gli dà il monaco, che riportando ciò che su tal proposito dice il suo pio e dottissimo apologista, l'ab. Guadagnini, « Conviene far giustizia ad Ot-» tone di Frisinga ed a Guntero, i quali sebbene si » mostrino aperti nemici d'Arnaldo, e ci descrivano » per errori le sue dottrine, non lo accusano però di » eresia per conto di nessuna di essa. Ci avvertono » però che si sparsero dei sospetti ch' egli insegnasse » eresie sopra altri punti. Guntero pare che tenga per » certo ch'egli gustasse tutte le dottrine della Fede » sopra alcuni articoli, non già però a disegno ed a-» pertamente, ma perchè non si spiegava con bastan-» te esattezza. Par dica che Arnaldo parlava dei Mi-» steri della Fede con sensi di pietà per accenderla » nel popolo, ma che l'espressioni da esso impiegate

» non erano esatte a dovere. Ecco le sue parole: Articulos eliam fidei, certumque tenorem Non salis exacta stolidus pietate forebat, Impia mellifluis admiscens toxica verbis.

» Nominando qui gli articoli di fede, dopo aver nume-

» rati prima gli errori da noi qui sopra esaminati, cui

» chiama non eresie ma falsità, scrivendo

Veraque multa quidem, nisi tempora nostra fideles Respuerent monitus, falsis admista monebat,

» dà ad intendere chiaramente che le altre proposizio-» ni da sè censurate non le reputava eresie, ma pro-

» posizioni false. Ma Guntero non passa a darci un

» ragguaglio degli articoli della fede cui Arnaldo gu-» stava, non impugnandoli già, ma solo non ispiegan-

» doli colla debita osservanza teologica. Ottone di » Frisinga al contrario individua gli articoli sopra i

» quali Arnaldo accusavasi d'eresia, ma da ad inten-

» dere che la cosa da lui non era creduta certa. Dono » avere esposte le dottrine di Arnaldo, da noi rivedu-» te, soggiunge: præter hæc, de sacramento altaris dicitur non recte sensisse. Notisi la parola dicitur, » si racconta, si discorre. Di sopra non ha parlato co-» si: ha detto fermamente dicebat, insegnava questo. quest' altro; ma qui non ardisce dire dicebat, insc-» gnava, si contenta dire dicitur non recte sensisse, » raccontasi che non abbia avuto giusti sentimenti. » Così unendo le testimonianze dei suoi stessi avver-» sari, non è difficile difendere Arnaldo dalla taccia » d'eresia. L' uno sembra che parli con fermezza, ma » non dicc che attaccasse di proposito alcuno artico-» lo, anzi ne parlava con sentimenti di pietà e con melliflue parole, ma che l'espressioni non erano » esatte abbastanza. Ed infatti conviene che l'attacco » dato incautamente agli articoli della Fede coll' e-» spressioni mal misurate fosse cosa ben leggiera, » perchè non fa menzione di niuno di essi articoli da » Arnaldo attaccati, e combattuti. Ottone di Frisinga » gli accenna, ma non tiene la cosa per certa, e solo » dice che alcuni la narravano, la discorrevano; dicitur, narrasi. Da chi? Da alcuni dei suoi innumerabili nemici. Se tutti si fossero accordati ad accusarlo d'attacco dato agli articoli di Fede. Ottone, che parlava d' Arnaldo sulla relazione loro, come si è ve-» duto, avrebbe scritto dicebat, insegnava la tale e la » tale altra eresia, come l'avea detto sulla fede loro » rapporto alle suddette dottrine. Dunque nemmeno » tutti i nemici d'Arnaldo lo accusavano di guesto di-» citur, raccontasi. Quando Ottone ne udi parlare da » alcuno? Quando le Corti Cesarea e Pontificia dive-» nute amiche erano in ardenza per imprigionare Ar-» naldo e levarlo dal mondo, e perciò tutti i cortigia-» ni dell' una e dell' altra Curia sforzavansi a gara di » meritare la grazia dei loro principi, dicendo male » d' Arnaldo ; in un secolo in cui la calunnia non ri-» sparmiava ne principi, ne pontefici, ne prelati, ne » santi, come si è detto a suo luogo. Con tali indizj,

- » chi condannerebbe d' eresia il più meschino uomo
- » del mondo?

## Pag. 170. Abitator della romita cella, Ove in in pace si va.

Non senza ragione è qui rammentata la terribile prigione nella quale si chiudevano i monaci, essendo questo un trovato di Matteo, priore di S. Martino ai Campi, contemporaneo di Pietro il Venerabile, e quindi d'Abelardo e di Arnaldo suo discepolo. Siccome in questa carcere, che aveva la forma di un sepolero, si ponevano quei monaci che doveano finirvi la vita, si chiamava Vade in pace. Vedi MONTFAUCON, Œuvres posth. Tom. II. pag. 321. 336.

## Pag. 171. In mio poter cadea Di qui si tragga.

Mi si perdonerà la licenza che io mi son preso di far cadere nelle mani di un monaco il Protagonista della Tragedia, mentre, secondo la Storia, venne in quelle di un cardinale. Ho voluto che Arnaldo odiatore dei monaci sfogasse la sua ira giustissima contro di essi, e manifestasse quali erano i loro costumi: inoltre dopo il tentativo di Guido, quello d'un altro cardinale era un ripetere la cosa medesima; e i lunghi e crudeli supplizi, che avrebbe nel carcere accennato sofferti l'infelice Arnaldo, bastati sarebbero alla vendetta dei suoi nemici, nè col supplizio di esso avrebbe il papa accresciuto nei Romani l'odio che gli portavano, siccome a nemico della loro libertà, e straniero, Arnaldo, secondo che narra l'Autore della Vita d'Adriano, la quale si trova fra quelle che vanno sotto il nome del Cardinale di Aragona, venne in potere del Cardinal-Diacono di S. Niccolò apud Bricolas o Vincolas: ma secondo il citato autore, come i nostri lettori possono aver veduto nella Vita d'Arnaldo scritta dal Guadagnini, saputasi la cosa a tempo da certi conti della Campagna, che lo renutavano per santo (o a dirlo con più esattezza storica, profeta), lo rapirono a forza dalle mani dei suoi
nemici, e lo posero in uno dei loro castelli, senza lasciare penetrare ad alcuno in quale di essi lo avessero
posto. Ottone di Frisinga non parla nè del cardinale
che lo avea imprigionato, nè dei conti che lo liberarono, ma semplicemente dice che dopo aver contrastato
per quanto ei poteva all'autorità temporale del papa,
tandem in manus quorumdam incidens, in Tuscia finibus captus principis examini reservatus est, et ad
ultimum a prafecto Urbis ligno adactus, ac rogo in
pulveren redacto, ne a stolida plebe corpus gius veneratione haberetur, in Tyberim sparsus est. Gutero, che
spesso traduce la prosa di Ottone in versi, dice,

Judicio cleri, nostro sub principe ciclus. Adpensusque cruci, flammaque cremante solulus In cinera, Tyberine, tuas est sparsus in undas, Ne stolidæ plebis, quem feceral, improbus error Martyris ossa nona cinerceque focret honore.

Il sig. De Cherrier, nella sua Storia della guerra dei papi cogli imperatori della Casa di Svevia pubblicata nel 1841, afferma, non si sa su qual fondamento, che Arnaldo fu arrestato dagli ufficiali dell'imperatore in un un castello del ducato di Spoleto.

Pag 176. Quando dal sen di tua sostanza eterna, Come scintilla a cui fu padre il foco, Folgorò l'universo.

Arnaldo, secondo il Muller, credeva che Dio è il tutto, e la creazione intera non fosse che uno dei suoi pensieri (MULLER, Storia della Svizzera tradotta in francese. Parigi 1795); ma non reca prove che bastino a couvalidare la sua opinione. Nulladimeno credo poter far uso del paragone contenuto nei versi riportati sopra, senza che ad Arnaldo venga la taccia di Panteista. Dante sorisse:

S'aperse in nuovo amor l'Eterno Amore.

PARAD. C. XXIX.

E perchè nell'ultimo Canto della sua Divina Commedia si legge:

Legato per amore in un volume Ciò che per l'universo si squaderna,

sarà perciò in questi due versi il Deus implicitus e il Deus explicitus di Spinosa, come piace di vedervi ai Tedeschi ? Noi siamo dalla debolezza del nostro intelletto costretti a far uso di queste comparazioni; e perchè nelle Divine Scritture si legge digitus Dei, manus Dei, non si accuseranno per questo d'antropomorfismo; ma si dirà con Dante { Pan. C. IV. }:

Cost parlar conviensi al vostro ingegno, Però che solo da sensato apprende Ciò che fa poscia d'intelleto degno; Per questo la Scrittura condiscende A vostra faccultate, e piedi e mani Attribuisce a Dio, de altro intende.—

Pag. 176. Necessità nel cielo, Libertà sulla terra è la soave Fiamma di Dio che Carità si chiama.

Essere in caritade è qui necesse, scrisse Dante nel C. III del Paradiso. Ma la grazia, che invita sulla terra gli uomini ad amare, è, come nota Sant'Agostino, non necessitas, sed voluptas; non obligatio, sed delectatio.

> Tanto la prima ugualità prevale, Che vera ed in tutti è la favella.

Dante chiama Iddio la prima ugualità, ma questo concetto ha qui relazione all'anime che sono [create uguali, ond'è che quando sono prese d'amore risalgono a Dio, ed hanno quell'interno sentimento che è buono in tutti.

Con tutto il core, e con quella favella Ch' è una in tutti, ccc. PARAD. C. XIV.

E questo affetto è così potente, che domina il volere, e si dipinge sul volto di tutti, e gli fa diventar veraci.

#### ATTO QUARTO

Nella prima Scena di quest'Atto ho immaginato che gli abitanti di Chieri ( o Cairo ), d'Asti, di Tortona , di Trecate e di Gagliate, città e castelli che Federigo Barbarossa arse e distrusse nella sua prima venuta in Italia, fuggano verso Roma, Nè ciò può sembrare inverisimile, qualor si pensi che il pontefice Adriano, benchè alleato dello Svevo, era come vicario di G.C. obbligato a proteggere questi infeliei, nè vi era per essi luogo più sieuro di Roma, perchè molte città fombarde, come Pavia, Cremona, Como, tenevano le parti dello Svevo, ed altre temendo la ferocia della quale esso ed i suoi barbari Tedeschi aveano dato prove, non sapeano qual consiglio dovessero prendere in tanto pericolo e terrore di cose. Milano stessa era sgomentata ed incerta su quello che dovesse fare, e il suo popolo commosso alla vista dei fuggitivi da Rosate, i quali ripetevano le lagnanze dei Tedeschi per cattivi provvedimenti dei consoli milanesi, Oberto dell'Orto e Gherardo Nigro, avea atterrato le case del secondo. e mandati ambasciatori a Federigo, credendo avergli in tal modo data piena soddisfazione di quelle ingiurie che diceva aver sofferte, e che gli avrebbe lasciati tranquilli possessori di Lodi e di Como. Ho creduto che l'esporre col mezzo del Coro i dolori dei miseri e dispersi Italiani, i vanti dei erudeli ed orgogliosi Tedeschi, fosse cosa veramente richiesta dalla natura di questo Dramma: spererei di non essermi ingannato, se l'ingegno mio fosse da tanto che avesse potuto recare ad effetto questa intenzione. Nelle note alla pag. 320-21 e seg. ho narrato i casi di quei paesi, i di cui abitanti or sono posti in iscena: il perchè mi asterrò dal ripetere quello che ho già detto altrove, e illustrerò solamente quei fatti, dei quali ora per la prima volta si fa menzione nel Coro.

Pag. 180-81. In Gagliate nascesti? e patria a noi Trecate fu.

Trecate e Gagliate erano due castelli o terre possedute dai Milanesi, e ch'essi riguardavano come le chiavid el Novarese. Murat. Ann. d'Ital. Tom. VI. Sism. Hist. des Rép. Ital. T. II.

Pag. 181. Di Chieri mia cadeste, Torri superbe!

UN ABITANTE D'ASTI
Nè un giorno sol difesa
Dai suoi timidi figli, Asti divenne
Una ruina vil.

Chieri, ed Asti, non avendo ubbidito a Federigo, il quale ordinò loro di tornare all'ubbidienza del marchese di Monferrato, egli ne fece abbattere una quantità di torri che vi erano, e nel partirsi poi fece abbruciare il tutto. Di questo luogo trasferitosi ad Asti, per essere ancor essa caduta in pena, la ritrovò vuota d'abiatori, ma piena di ricchezze: poichè vi fu stato alquanti giorni, dopo averla data in preda ai suoi soldati, vi fece ancora attaccare il fuoco. Vedi le note citate.

## Pag. ivi. Pugnò Tortona, e allor d'Italia i brandi Bebber sangue alemanno.

In questa guerra Cadolo di Baviera e Giovanni di Sassonia, giovani e reputatissimi e nobilissimi, vi furono ammazzati, adiratisi i Tortonesi perchè vedevano che tutti i loro ch' erano fatti prigioni dagli oltramontani erano subito impiccati come ladri. Il perchè combattevano valorosamente, non pretermetendo nè astuzia, nè valore, nè sollecitudine, niuna cosa finalmente ch'e' giudicassero necessaria alla vendetta, non volendo mancere in alcun modo all'onor proprio, nè a quello degl' Italiani, i quali nelle scaramucce a corpo a corpo non hanno ceduto a qualsivoglia oltramontano, anzi sono stati sempre superiori e vittoriosi, Federigo di Sassonia deviò quel fiumicello che passava per mezzo alla città, e levò ai Tortonesi la comodità dell'acque: non rimase loro che un fonte vicino dove erano accampate le genti di Pavia, alleate dei Tedeschi, presso il quale facevasi continua e sanguinosa guerra. Federigo, che desiderava farsi più sollecitamente ch' ei poteva incoronare a Roma, fece gittare dentro quel fonte corpi fracidi e puzzolenti: veduto che ciò non bastava, a forza di zolfo e pece lo rese tanto amaro, che gli abitanti, stretti da insopportabile sete, dopo incredibili prove di valore, s'arresero a patti, e salvando solamente la vita, si ritirarono a Milano. Le loro case, dopo essere state saccheggiate, furono date in preda al fuoco. Bartoli, Vita di Federigo Barbarossa.

# Pag. 185-86. Strusser le fiamme La chiesa mia presso Spoleto.

Federigo prima di essere stato in Roma coronato imperatore da papa Adriano, aveva mandato gente a Spoleto per ottenere viveri e denari da quella città, che reggevasi a Comune, ma sulla quale il pontefice pretendeva aver delle ragioni. Il popolo non solamente li avea negati, ma pure osò ritenere prigioniero il conte Guido Guerra, il più ricco dei baroni della Toscana. I Tedeschi aveano commesso nei contorni di Spoleto le solite crudeltà, prima che ad espugnarla venisse con tutto il suo e servito lo Svevo divenuto imperatore: allora gli Spoletini gli andarono baldanzosamente incontro: furono respinti ed incalzati: con esso loro alle spalle entrarono anche i Tedeschi vittoriosi; andò la sconsigliata città a sacco, e poi ne fu fatto, dice il Muratori, un miserabile falò.

PAG. 191.

O del romano impero Possanza ed armi, e la sua causa avvezzi Sempre a seguir, non la fortuna, abbiate A perpetuo retaggio il mar Tirreno, Pisane genti.

Federigo comandò ai Pisani di armare la loro flotta contro Guglielmo re di Sicilia, quando egli passò di Toscana: ho creduto potermi prendere questa piccola licenza a meglio rappresentare le condizioni pollitica dell'Italia, e le questioni che allor poteano agitarsi nel campo dello Svevo. Pisa meritava da un imperatora queste lodi ch'io ho tratte dai versi di Guntero.

> Occurrere duci proceres quos bellica Pisa Miserat aquoreis celeberrima Pisa triumphis, Pisa peregrinis statio bene nota carinis. Hos jubet in siculum condicto tempore regem Coyere belligeras atque emunire carinas.

A Federigo nel partire di Roncaglia comparvero gli ambasciatori dei Genovesi, i quali avendo con la loro armata presa in Portogallo Almaria e Lisbona, e tornati carichi delle spoglie dei Saracini, mandarono a presentare a Federigo leoni, struzzi e pappagalli ( Vedi OTTONE DI FRISINGA). I Genovesi, ch'erano fin dall'anno 1118 in guerra coi Pisani, si erano anche per terra azzuffati con loro a Messina nel 1129: temendo a gran ragione lo Svevo, aveano incominciato a fabbricar delle mura per la loro difesa. Federigo nel 1158 accostatosi ai confini del Genovesato, gli obbligò a desistere da questo lavoro, e n'estorse mille dugento marchi d'argento pel suo fisco. Ma poi nel 1162, chiamati dallo Svevo a Pavia, n'ottennero buoni patti, e poterono ritenere tutte le regalie, perchè s'obbligarono di servire Federigo nelle spedizioni ch'egli meditava contro il re di Sicilia. Egli diede allora in feudo al popolo genovese Siracusa: però, senza offendere la storica verisimiglianza, io qui fingo che lo Svevo faccia questa offerta ai Pisani sinceramente devoti all'Impero.

Pag. 193. Fate retaggio La corona ch'io porto.

In Federigo, che ebbe il progetto d'una monarchia universale, ben può supporsi quello di rendere il potere ereditario nella sua famiglia, e con tanto piu di ragione, che il suo figlio Arrigo VI, erede dei suoi pensamenti, cereò di recarlo ad effetto. Sapientemente il sig. De Cherrier nota che il Barbarossa, avido di gloria e di dominio, si proponeva d'innalzar la Germania al di sopra di tutte le nazioni, e la dignità del suo grado senti più che altri mai fortemente. Veggendo come per la sua elezione tutte le discordie della Germania erano finite, ambi l'impero del mondo, e si figurò d'essere il successore d'Augusto e degli Antonini. Pensò che Roma fosse sua, e considerò il regno di Sicilia come un'antica provincia dell'Impero ingiustamente occupata dai principi normandi.

Pag. ivi. E dir si possa, Siccome Autari un di.

Autari corse l'Italia dai piedi delle Alpi fino all'estrema punta della Calabria, e narrò la fama che quivi,
fermatosi sul lido, vide un'antica colonna di cui il mare già copriva la base, e che spinto oltre il suo cavallo,
e toccatala col brando, dicesse: Questa sarà ti termine del regno dei Longobardi, e che quella colonna si
domandasse, finche fu in piedi, la Colonna d'Autari.
La qual tradizione, quando fosse falsa, sarebbe nondimeno sempre non dubbio argomento delle speranze
dei popoli, le quali eglino consacrano sempre colle
leggende vere o false. (Sono parole ch'io copio dalla
bellissima Storia dell'Italia dal V al IX Secolo di ANTONIO RANJERI, la quale di sopra ho citata ).

Pag. 194.

Ottone

Di Frinsinga pastor, degno fratello Di quel Corrado ch' educommi al regno.

Corrado III allorchè vide in pericolo la sua vita, trattò coi principi di chi gli dovesse succedere: gli restaya un figlio per nome Federigo, ma di età piccola nè atta al governo. Però saggiamente consigliò ch' eleggessero Federigo suo nipote siccome figlio di Federigoil-Guercio duca di Svevia e suo fratello: gli consegnò le insegne reali, e vivamente gli raccomandava il tenero suo figliuolo.-Riguardo ad Ottone di Frisinga,è da sapersi che all'ingegno e all'erudizione aggiunse lo splendore dei natali, essendo egli nipote di Arrigo, e zio di Federigo imperatore. Monaco, e abate di Marimond, e vescovo, non potea esser che nemico d'Arnaldo. Egli venne in Roma con Federigo, così crede il Guadagnini.guando andò a prendervi la corona imperiale, e forse Arnaldo non vide che sul patibolo. La Chiesa di Frisinga, retta per Ottone, era siccome una delle più illustri di Germania, ricca di feudi e regalie: quindi egli essendo nel numero di quei pastori contro i quali declamava Arnaldo , dovea prestare facile orecchio al ceto dei vescovi, degli abati, dei monaci, e a tutta la Corte Romana. Prima che Ottone scrivesse le storie dell' Imperator Federigo che cominciano dall'anno 1070 e finiscono al 1156, e vennero continuate da Radevico, egli avea composto una Cronica in sette libri, che principia dalla Creazione del Mondo e termina all' anno 1146, e un ottavo libro sulla fine del Mondo.

Pag, ivi. A noi fatale Sarà la Puglia,

Federigo, come fu osservato dal sig. De Cherrier, fece un grand' errore fin dal principio della sua guerra contro le libertà dei municipi italiani. Invece di spengere il fuoco della ribellione coll' impadronirsi subito di Milano, corse la Lombardia, pose a sacco è distrusse castelli di poca importanza, e perdè gran tempo nell' espugnazione di Tortona. E poi ando nel mezzogiorno della Penisola senza più curarsi dei Milanesi, ai quali egli così lasciò tenpo di stringersi in alleanza maggiore coi loro amici, e fortificare le loro mura. E di ciò meritamente gli fa rimprovero Ottone,

Pag. 195. Dei trionfi miei, Tu lo vedesti, in sul Ticin fu gioia, E sull' Olona si piangea.

Le guerre fra Pavia e Milano e altre città d'Italia consistevano nel dare il guasto al territorio posto in mezzo a loro. L'esercito di Federigo attraversando, per una linea quasi retta cinquanta miglia di lungheza, Landiano, Rosate e Trecate, ov'era il ponte sul Tesino, non vi trovò che una campagna devastata dai Pavesi e Milanesi. La mancanza di viveri fu la cagione dell'incendio di Rosate. Così il Sismondi nel Tomo II della Storia delle repubbliche Italiane. E mi piace di cosservare che queste guerre, le quali principiarono coll'essere atroci, divennero in proceder di tempo cosi ridicole, che diedero origine alla Secchia Rapita del Tassoni.

Pag. ivi. « Sono dei suoi destini esempio eterno Le mura che bagnò sangue fraterno ».

Ho tradotto il verso di Lucano: Fraterno primo maduerunt sanguine muri. E la sentenza in esso contenuta mi piacque di porre nel discorso d'Ottone, perchè non di rado egli cita nelle sue storie i versi di questo grande scrittore.

Pag. ivi. Benchè la freni Reverenza all' Impero.

Pur quando venne fatta la Lega Lombarda, la clau-

sola, Salva l'ubbidienza all'Imperatore, era nei patti delle città che vi entrarono, e venne deliberato di rigorosamente opporsi alla tirannide, mantenendo neila loro integrità i diritti legittimi del sovrano.

# Pag. ivi. E dritto avea A strugger Lodi.

Nel mese di marzo del 1153, mentre Federigo presiedeva in Costanza ad una Dieta novella, due cittadini di Lodi colle croci in mano attraversarono la folla dei principi, e si prostrarono ai piedi dello Svevo, dimandando la libertà della loro patria, la quale con durissima servitù opprimevano i Milanesi. Erano già scorsi quarantadue anni ch' era stata sottoposta e riunita a Milano la città di Lodi; forse della generazione di quelli che l' aveano veduta repubblica non vi erano che ossa e polvere nei sepoleri: ma la dolce e mesta ricordanza d' una libertà che si è perduta è un retaggio che negli stati liberi passa dai padri ai figli, e che si cerca di ricuperare colla forza dalle mani degli usurpatori. Due Lodigiani, che per caso erano in Costanza, si rivolsero, senza averne il mandato dai loro concittadini, a Federigo, e il core dettò ad essi parole, la quali, benchè in una lingua non loro, bastarono a destare pietà nella solenne assemblea. I loro gemiti al solo ricordarsi d'una patria, la quale non vivea che nel loro core, commossero Federigo più che i loro discorsi; ed egli col mezzo del suo cancelliere mandò un ordine ai Milanesi perchè rendessero a quei di Lodi i loro antichi privilegi, e rinunziassero a quella giurisdizione che su di essi si erano arrogata. Ad un ufficiale di corte chiamato Sicherio fu commesso di portare senza indugio quest' ordine ai Milanesi. Sicherio andò prima nei borghi dove abitavano gli avanzi dei poveri Lodigiani: i crudeli Milanesi avevano fatto fino dall' anno 1111 abbattere le mura di Lodi, demolire e incendiare le loro case, distribuire gli abitanti in sei borgate, sottoponendoli a un reggimento severo e a

crudelissime leggi. Queste meschine borgate erano aperte da tutte le parti, e quasi alle porte di Milano: onde quegli infelici Lodigiani che vi abitavano, conoscendo che per una lettera di Federigo non avrebbero ricuperata la libertà, e che i Milanesi, come pur troppo gli altri Italiani, erano tali che avrebbero distrutto le loro case, messi a guasto i loro campi, e loro medesimi esterminati, si adoprarono quanto poterono perchè Sicherio non presentasse ai loro oppressori le lettere di Federigo, o ciò facesse quando egli fosse calato in Italia. Ma Sicherio, il quale probabilmente era Tedesco, non avrebbe per cosa al mondo lasciato d'ubbidire litteralmente al comando del suo padrone; onde ito a Milano, sfoderò, come dice il buon Muratori, gli ordini del re, i quali o perchè fossero imperiosi, o perchè la giustizia dispiace sempre a chi è dalla parte del torto, la lettera che gli contenea fu gettata a terra e calpestata, e si avventarono addosso a Sicherio, il quale ebbe fatica a salvarsi, e se ne tornò in Germania con danno e vergogna, ingannato nella sua speranza di guadagnare dai consoli di Lodi un grosso regalo. SISMONDI, Tomo II, MURATORI, Tomo V.

Pag. 198. E col tedesco aratro Alla superba lacerar la terra Ov'ella fu.

Che Federigo a segno di perpetua condanna facesse arare il terreno della ruintta Milano, e seminarvi il sale, è una favola cui dopo l'opera del Giulini più non si crede: nondimeno le tradizioni invalse e divenute volgari possono lasciarsi in una tragedia. Ma è vero pur troppo che Milano fu distrutta per le preghiere coll' opera degli stessi Italiani, e che d'ognuna della sei parti della città, che prendevano il nome da una porta, fu commesso il disfacimento ad un popolo nemico. L'Orientale ai Lodigiani; la Romana ai Cremonesi; la Ticinese ai Pavesi; la Vercellina ai Novaresi; la Comasina ai Comaschi, e la Porta Nuova aggli abi-

tanti del Seprio nei contorni di Tradate e di Varese, e a quelli della Martesana sui monti di Brianza. In sette giorni la rovinarono di maniera, che appena si può immaginare non che descrivere la così grande e memorabile ruina ch'essa in breve tempo sofferse. Bartoli, Vita di Federigo Barbarossa. Lib. II.

PAG. 201. Ah nell' estrema
Parte d' Italie de Guiscardo ottenne
Coll' inganno e la forza, a te non venga
Il crudele desio d' avere un regno.

Ognuno sa quanto riuscisse fatale alla Casa di Svevia il regno delle Sicilie ottenuto col matrimonio fra il sesto Arrigo figlio di Federigo Barbarossa, e Costanza nata di Ruggiero I, e come il misero Corradino fu l'ignudo tronco percosso dal fulmine della Chiesa Romana. Federigo, quando venne in Italia, avea ripudia-to Adelaide di Voburgo sotto pretesto di parentela in un grado proibito dalla Chiesa, o per causa d'adulterio, e si proponen di sposare, come notai di sopra, una parente dell'imperatore Greco Emanuele Comneno.

Pag. 202. O fatto ingrato
A Cesare lontan, chiamare osasse
Quella corona che mi vien da Dio,
Un benefizio suo.

Papa Adriano IV col mezzo di due cardinali-legati, Rolando intitolato di San Marco, e Bernardo del titolo di S. Clemente, mandò a Federigo nell'ottobre del 1152 una lettera, nella quale si lagnava ch' Esquilio arcivescovo di Lunden ritornando da Roma, fosse stato preso da alcuni empj, che ancora lo ritene vano prigione, e che questo delitto, la cui fama era giunta alle piu remote nazioni, fosse dall'imperatore dissimulato, e fatta ei non ne avesse vendetta con quella spada che

avea ricevuta da Dio per gastigo dei malvagi. Aggiungea non comprendere di ciò la ragione, poichè la sua coscienza non gli rimordeva d'averlo offeso in cosa alcuna: e gli recava alla memoria con quanta prontezza gli avea conferita l'imperial corona, nè si pentirebbe, quando anche majora beneficia Excellentia tua de nostra manu suscepisset. Fu questa epistola letta, a spiegata a chi non sapeva il latino, da Ranaldo cancelliere dell' imperatore: parve ai signori adunati in Besanzone superba e minacciosa: ma principalmente si offesero che il papa dicesse di aver conferito all' imperatore la corona imperiale, e che non si pentirebbe, se gli avesse ancor fatti benefizi maggiori. E li induceva a prendere questa frase a rigore il sapersi che per alcuni Romani sostenevasi, che i re di Lamagna non avessero fin allora posseduto l'impero di Roma e il regno d' Italia se non che per donazione dei papi, e che volevano trasmettere alla posterità questa credenza non solo con le parole e cogli scritti, ma ancora colle pitture, come fatto aveano rispetto all'imperatore Lotario rappresentandolo nel palagio di Laterano che riceveva in ginocchione la corona dalle mani del papa con questa iscrizione:

> Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores, Post homo fit papæ, sumit quo dante coronam.

Quando l'imperatore Federigo andò a Roma, si dolse di questa pittura e di questa iscrizione, e papa Adriano gli avea promesso di farla cancellare, ma ciò non cra stato eseguito. Nell'assemblea in cui fu letta l'epistola pontificia uscirono da ambe le parti calde parole, ed uno dei Legati pontifici rispose; a quo ergo habet, si a domino papa non habet imperium? A tali parole poco mancò che Ottone Palatino di Baviera, sguainata la spada, non gli tagliasse il capo. Federigo quieto il tumulto, e poi diede ordine che i Legati fossero messi in sicuro, acciocchè per le piu corte se ne tormassero in Roma. lo credo coll' Hurter che il Legati

dalla cui bocca uscirono quei detti, che a così grand'ira commossero il Bavaro, fosse il cardinal Rolando, e che l'ardire avuto e il pericolo corso gli fruttassero il papato ch' egli assunse sotto il nome d'Alessandro III, e l'italiche franchigie difese animosamente. Ma le ragioni della nimistà fra l'imperatore e il pontefice derivavano da un'altra cagione, secondo che nota il Muratori colla solita sua sanienza. Adriano avea fatto coll'augusto Federigo gravi doglianze di Guglielmo re di Sicilia, e fermato con esso un trattato per fargli guerra, cosa che Federigo non potè eseguire dopo aver preso la corona imperiale a cagione delle malattie entrate nel suo esercito : l'imperatore restò forte esacerbato all'udire nell'anno precedente la pace fatta dal papa con Guglielmo, concedendogli ancora il titolo di re senza partecipazione alcuna ed assenso suo. Adirato però, fin d'allora principiò a fargli conoscere il suo maltalento contro di esso Adriano col difficultare agli ecclesiastici del regno germanico di passare alla Corte Pontificia per ottenere benefizi, o altri affari. Quindi lasciò impunita la presura dell'arcivescovo Esquilio, e permise che fosse ritenuto in prigione . perchè egli avea contravvenuto alle sue leggi : e forse ciò venne fatto o di suo ordine o non senza sua saputa. Il papa parlò alto, perchè avea dalla sua il potente re di Sicilia, e l'imperatore era stimolato al risentimento dai baroni Pugliesi rifugiati alla sua corte, che a gran ragione si lagnavano della perfidia di Adriano, il quale, dopo avergli fatti ribellare, gli aveva abbandonati. Pochi fra loro erano potuti scampare in Germania, e i più, fatti prigionieri, eran morti sul patibolo, e i loro castelli erano stati presi e distrutti. Ogni speranza che Federigo avea riposta nel papa era rimasta delusa, ond'egli altamente si dolse della perfidia della Curia romana. Questa giustissima querela risonò per tutta la Germania, e la guerra contro l'Italia divenne, come osserva il Leo, ancor più nazionale. Federigo allora potè accorgersi che il pontefice non lo avea chiamato in Roma, che per essere il carnefice di Arnaldo col mezzo del suo prefetto.

Pag. 205. In te la legge Vive, ed è legge il tuo voler.

È notissimo il testo: Quod principi placuit, legis habet vigorem. Ho posto sulla bocca di un principe questa opinione, che fu la sostanza del discorso che, tre anni dopo a quello in cui Federigo fu a Roma coronato imperatore, venne tenuto dall'arcivescovo di Milano nella Dieta di Roncaglia.

Pag. ivi.

Della Germania liberar la Chiesa
Dalle romane arpie, d'un giogo antico
Toglierei all'ignominia: escan d'Egitto
I fieli d'Israel.

Con queste frasi palesò i suoi concetti Federigo in una lettera che si trova nella storia di Radevico, e la quale fu scritta dall'imperatore dopo il tumulto avvenuto nella Dieta di Besanzone, come io parrai di sopra. Ed io pongo queste espressioni nella bocca dei vescovi tedeschi, perchè vi ha gran ragione di credere che essi anche nella prima venuta di Federigo in Italia non fossero gran fatto amici del papa, e molto meno dei cardinali. Federigo voleva rimettere la Chiesa come ai tempi di Carlomagno, e quindi il potere dei vescovi sarebbe cresciuto. Ecco le parole dello Svevo: Ouia vero hactenus honorem et libertatem Ecclesiarum, quæ jamdiu indebitæ servitutis jugo depressa est , a manu Ægyptiorum studuimus eripere , et omnia eis dignitatum suarum jura conservare intendimus universitatem vestram super tanta ignominia nobis et imperio condolere rogamus. . . . E Federigo aggiunge che scacciati in fretta i Legati romani, multu paria literarum apud eos reperta sunt, et schedule sigillate, ad arbitrium corum adhuc scribende, quibus, sicut hactenus consuetudinis corum fuit, per singulas Ecclesias Peutonici regni conceptum iniquitatis suw virus respergere, altaria denudare, vasa Domus Dei asportare, cruces excoriere nitebantur etc.

L'esordio del discorso che tennero i Cardinali-Legati, poi espulsi, all'imperatore, che gli ricevè nell'interno del suo Oratorio, fu notabile, dice Radevico, se pure fu tale: Salutat vos Beatissimus Pater noster Adrianus, et universitas cardinalium S. R. Ecclesia. ille ut pater, illi ut frates. E innanzi che papa Adriano, udendo che Federigo si preparava a tornare coll'armi in Italia, smorzasse il nato incendio mandando in Germania due più prudenti Legati in Arrigo cardinale dei SS. Nerco ed Achilleo, e Giacinto cardinale di Santa Maria della Scuola Greca, i quali spiegarono allo Svevo la parola Beneficium, dichiarando non aver mai preteso che l'Impero fosse un feudo, i vescovi di Germania aveano scritte al papa queste memorande parole: In capite orbis Deus per Imperium exaltavit Ecclesiam, in capite orbis Ecclesia non per Deum, ut credimus, nunc demolitur Imperium. A pictura capit. ad scripturam pictura processit, scriptura in auctoritatem prodire conatur. Non patiemur, non sustinebimus, coronam anteponemus, quam Imperii coronam una nobiscum sic deponi consentiamus. Picturæ deleantur, scripturæ retractentur, ut inter Imperium et Sacerdotium æterna inimicitiarum monumenta non remaneant. Hæc et alia utpote de concordia Rogeri et Guilhelmi Siculi, et aliis quæ in Italia facta sunt conventionibus, quæ ad plenum prosequi non audemus, ab ore Domini nostri imperatoris audimus. - Rad. FRIS. Lib. I. Cap. XVI.

PAG. 204. Certo nel gregge Che all' errante pastor sta più dappresso Ogni pecora è astuta.

Federigo in una sua lettera all' arcivescovo di Tre-

viri, già da me citata nella nota a pag. 332-33, scrisse:

Quanto alle scomuniche, io non le temo: le genti

stesse che stanno intorno al papa se ne ridono ».

Pas. ivi. L' ire sopite ridestar non dei Fra l'Impero e la Chiesa.

Ad Ottone vescovo di Frisinga, come ne fa testimonianza il suo discepolo e continuatore delle sue Storie, Radevico, crano causa di dolore le dissensioni fra la Chiesa e l' Impero; e secondo questo concetto io dovea far parlare ed agire questo personaggio.

Pac. ivi. Aggiungerò non esser lungi il tempo, Che al piè fatale d' Orione armato Arda stella crudele, il Can celeste.

Jam tempus imminebat quo Canis ad morbidum pedem Orionis micans exurgere debebat. Sono parole dello stesso Ottone nel Lib. II. Cap. 24. della sua Storia.

Pag. ivi.

Onde il guerrier non abbia

Dalle mefiti del romano deserto
Ignobil morte, e soggiogar tu possa
Spoleto nei tributi infida e tarda.

Federigo, per evitare l'influenza dei calori canicolari, condusse le sue truppe nelle montagne del ducato di Spoleto. La capitale si reggeva a repubblica, ed era caduta in disgrazia di Federigo per non avergli pagato il diritto di fodero, e defraudato il fisco di seicento lire. I suoi consoli inoltre avean fatto prigione, com'io narrai più innanzi, Guido Guerra. Da questa parte Federigo si proponeva d'entrare nella Puglia; ed arsa Spoleto da'suoi barbari Tedeschi, prima di averla interamente saccheggiata, egli rimase nelle vicinanze della misera città, per dividere quelle spoglio che non avea consumate la fiamma. Roberto principe di Capua già era entrato nella Campagna, e l' avea fatta ribellare ponendosi alla testa dei fuorusciti: tutte le città gli aveano aperte le porte, tranne Napoli, Amalfi, Salerno, Troia e Melfi: Emmanuele Comneno, imperatore di Costantinopoli, avea nel tempo stesso fatte assalire da una flotta Brindisi e Bari che non aveano opposta veruna resistenza. Tutto il regno di qua dal Faro sembrava perduto dal Normando Guglielmo I, principe imbecille, qualor Federigo, siccome avea promesso, inoltrato si fosse a compirne la conquista. Ma i suoi Tedeschi erano impazienti di tornare in patria e ristorarsi delle fatiche d'una guerra micidiale, la quale egli non potè continuare, e fu costretto di licenziare in Ancona il suo esercito, che da Asti fino a Spoleto non avea lasciato che orme d'incendi e di stragi. Sismondi, Hist. des Rép. Ital. Tomo II. Cap. VIII.

### Pag. 205. Dei Pugliesi al fianco Pende inutile il brando.

Sono parole di un Tedesco, e tolte da un autore Tedesco; e ciò mi piace di notare, perchè non sicreda ch'io abbia in animo di offendere una nazione che ha dato in ogni tempo prove di valore. Mi giovi di riportare un passo di Guntero, il quale mette in verso quello che Ottone scrisse in prosa:

Illa quidem tellus multius muneris expers, Festibus arboris uberrina, vitibus, agris, Urbibus et castris omnique decore niebal, Sed vulgus stolidum, pravum, rude, falite, canum, Moribus incultum, fragili mate corpore firmum Otia longa sequi solium, fugienque taboris, Mente manuque pigrum, me pace nee utile bello-

E per quell'odio antichissimo ch' è fra Siciliani e Pugliesi, anche il Falcando scrivea: Nam in Apulis, qui semper novitate gaudentes, novarum rerum studiis aguntur, nil arbitror spei aut fiducie reponentum; quos si coactis copiis ad pugnam jusseris expediri, ante

Print Garge

fugere plerunque incipiunt, quam signa bellica conferantur: si munitionibus servandis præficias, alii quidem alios produnt, et hostes, ignorantibus, aut resistentibus sociis, introducunt. Vedi la Prefazione della sua Storia.

#### SCENE VII, VIII, IX E SEG.

Tutti i particolari del litigio ch'ebbe luogo tra il pontefice Adriano IV e Federigo Barbarossa nell'occasione che questi venne a prendere in Roma la corona imperiale, si possono leggere nel suo originale latino in quella Vita che del mentovato pontefice compilò il Cardinal d'Aragona: e quel brano di essa, che riguarda un tal fatto, ho posto in fine della mia Tragedia coll'intendimento di mostrare che in essa io, per quanto poteva e dovea, dalla verità della Storia non misono allontanato. Nulladimeno, per facilitare l'intelligenza di quelle Scene, le quali hanno luogo fra i cardinali e l'imperatore, fra esso e il pontefice, ai miei lettori, senza ch'essi debbano, andando in fondo del Libro, ricorrere a ciò che in barbaro latino scrisse di un papa Britanno un cardinale Spagnuolo, io credo dover qui raccontare sulla sua autorità le minute circostanze di questo fatto. Comincerò dal notare quanto sia sciocca la sentenza di colui che scrisse, che i monaci e i vescovi che scrissero le loro Croniche poteano essere ingannati, ma non erano ingannatori. È fra gl'infiniti esempi che potrei addurre, mi valga quello di Ottone di Frisinga. Chiunque leggesse solamente le sue storie, crederebbe che fra papa Adriano IV e Federigo Barbarossa non avessero luogo trattattive, sospetti, paure, nimistà, questioni. Rex ad Urbem tendens, circa Viterbium castrametatur. Quo Romanus antistes Adrianus cum cardinalibus suis veniens, ex debito officii sui honorifice suscipitur. Poi un breve cenno sulle querele del papa contro i Romani, e una lunga invettiva contro Arnaldo; e finalmente si dice: Sed ut ad id, unde digressus est stylus, redeat, junctis sibi in comitalu rerum apicibus, ac per aliquot dies una procedentibus, quasi inter spiritalem patrem et filium dulcia miscentur colloquia, et tamquam ex duabus principalibus curiis una republica effecta, ecclesiastica simul et secularia tractantur negotia. Or dalla Vita d'Adriano del Cardinal d'Aragona si raccoglie che camminando Federigo a gran giornate verso Roma, entrò nel pontefice per questa fretta, e per gli eccidi fatti da esso delle città lombarde, il sospetto ch'eglivenisse piuttosto come nemico, che protettore. Adriano, ch'era a Viterbo, fatto consiglio con Oddone, o Leone Frangipani, gli mandò incontro per concertar le cose il cardinale dei SS. Giovanni e Paolo, Guido cardinale di Santa Pudenziana, il cardinale diacono di Santa Maria in Portico, dando loro le istruzioni necessarie per trattare gl' interessi della Chiesa col futuro imperatore. Questi trovarono il re a S. Quirico in Toscana, e furono accolti a grande onore. Fra gli altri mandati che ricevuti avevano dal papa, vi era quello che in balia si desse Arnaldo, che i conti della Campagna avevan levato dalle mani del cardinale di S. Niccolò a Bricola . o a Vincola, che lo aveva imprigionato. L'eretico, così lo chiama il Cardinal d'Aragona, era venerato e tenuto come profeta nelle terre di questi conti. Federigo fece col mezzo dei suoi sergenti prender uno di essi, e Arnaldo fu consegnato. Lo Svevo innanzi la venuta dei cardinali avea nel suo cammino inviato Arnolfo ed Anselmo arcivescovi, uno di Colonia, l'altro di Ravenna, perchè con Adriano trattassero dell' incoronazione, e s'accordassero in altre cose : il perchè lo Svevo non poteva dar piena risposta alle dimande dei cardinali, se prima gli arcivescovi suoi Legati a lui non facevano ritorno. Nell'animo del pontefice crebbe il dubbio e la paura al repentino ed inopinato giungere dei due arcivescovi, e non potendo ripararsi in Orvieto, ove deliberato avea d'aspettare l'ederigo, sali a Civita-Castellana, luogo munito, onde se nel re fossero stati disegni riguardo alla sua persona, non avesse potuto recarli ad effetto. Gli arcivescovi indarno lo assicura-

vano della buona volontà di Federigo verso di lui e tutta la Chiesa Romana, perchè il timido Adriano replicava; Se non tornano i miei fratelli cardinali, io non vi darò alcuna risposta. — Or questi, e gli arcivescovi mandati dallo Svevo se ne tornavano senza aver nulla conchiuso, quando s'incontrarono nel loro cammino. e scambievolmente s'accorsero che solo a causa della loro assenza erasi da entrambe le parti differita la risposta: onde, preso miglior consiglio, vennero alla presenza del re nel suo accampamento non lungi da Viterbo, ove già era venuto non Legato del pontefice, ma da lui respinto, Ottaviano cardinal-prete di Santa Cecilia, che fin d'allora spirava lo scisma e la sedizione. In quello che gli altri cardinali, mentovati più innanzi, esponevano al cospetto del re la loro imbasciata, Ottaviano cominciò a vomitare il suo veleno, e a turbare la pace; ma le ragioni dei suoi avversarj, che lo confutavano, prevalsero, ed egli restò confuso. Vinse il miglior parere; e poichè il re ebbe in solenne adunanza convocati i principi e i maggiori del suo esercito, arrecati furono sacri pegni, gli Evangelj e la Croce, e un nobil milite scelto fra tutti giurò sull'anima sua e su quella di Federigo di conservare le sostanze, gli onori e le persone inviolate a l papa e ai cardinali, nè permettere che loro fosse recata ingiuria alcuna; e recata, vendicarla, e mantenere tutte le condizioni già fatte per ambe le parti. Poichè ebbe luogo il giuramento, i cardinali, con quella fretta che poterono maggiore, ritornarono al pontefice, ed a lui e a quelli ch'erano ai suoi consigli riferirono quanto era successo, onde Adriano deposta ogni paura, acconsenti d'incoronare Federigo: fu stabilito il luogo ed il giorno nel quale venissero a parlamento. Federigo coll'esercito suo s'inoltrò verso Sutri, e si attendò a Campo Grasso: il papa discese da Nepi, e nel secondo giorno venendo ad incontrarlo molti principi Tedeschi, gran quantità del clero e una folla di laici, egli fu non senza dimostrazione di gioia condotto al padiglione dello Svevo, il quale non tenendogli la staffa, i

cardinali grandemente spaventati fuggirono a Civita-Castellana, lasciando il pontefice presso la tenda del monarca. Adriano percosso da grande stupore, e incerto di ciò ch'ei dovesse fare, mestamente discese da cavallo, e sedette nel faldistoro che gli era preparato. Allora Federigo comparve, e inginocchiatosiad Adriano, gli baciò i piedi, e volle dargli il bacio della pace; ma il papa gli disse: Poichè tu mi hai tolto il consueto e debito onore, che i tuoi ortodossi predecessori per la riverenza dovuta agli apostoli Pietro e Paolo resero fino al presente tempo ai pontefici Romani, io, finchè a ciò tu non soddisfaccia, non ti riceverò al hacio della pace. - Federigo rispose che a questo egli non era tenuto. Onde l'esercito non andò più innanzi, e tutto il di seguente fu speso nel trattare da entrambe le parti questo affare. Finalmente interrogati i più anziani fra i principi Tedeschi, in particolar modo quelli che ai tempi d'Innocenzo II erano venuti con Lotario, e investigate le vetuste consuetudini e gli antichi monumenti. fu stabilito che il re addestrasse al freno il papa. L'imperatore levò le tende, e nel territorio di Nepi tanto procedette il suo esercito, che venisse ad un lago chiamato Giaula. Ivi, secondo l'accordo fatto, il re Federigo andò alquanto innanzi, ed essendo vicino il padiglione del pontefice, passò per altra via, scese da cavallo, e facendosegli incontro, adempì per lo spazio che misura un tiro di sasso con gran letizia l'ufficio di scudiero, e tenne ad Adriano fortemente la staffa. Di questo litigio fece menzione l'immortal Muratori nei suoi Annali, e ne pubblicò un documento nell'Antiq. Ital. Diss. IV. p. 117. Si dirà a discolpa del Frisingése, ch'egli rimase ingannato dalla lettera di Federigo imperatore suo nipote, nella quale è scritto: Deinde directo tramite per Longobardiam in Romaniam et Thusciam euntes Sutrium usque pervenimus: ibi dominus papa cum tota Ecclesia romana nobis gaudenter occurrit, et consecrationem nobis paterne obtulit, suaque gravamina, que a populo romano passus erat, nobis conquestus est. Sic nos quotidie simul euntes et simul

hospitantes dulciaque miscentes colloquia, Romamusque pervenimus. Ma concedendo ancora che lo storico mitrato non fosse collo Svero nella sua prima venuta in Italia, come certamente ei non vi fu nella seconda, un fatto così pubblico e solenne, qual si è quello narrato di sopra, non potea rimaner nascoso ad un uomo nel quale era tanta nobiltà di sangue e altezza di grado. È forza quindi confessare che mentirono alla posterità il vescovo e l'imperatore.

PAG. 209. Hai da quest'ora In Cesare un amico, e tu gli sembri Degno della tiara.

Il cardinale Ottaviano di Santa Cecilia, di nazione Romano, fu per segreti maneggi di Federigo opposto a Rolando da Siena, prete-cardinale del titolo di S. Calisto, il quale prese il nome di Alessandro III. Ottaviano antipapa assunse quello di Vittore III, e ciò diede cagione ad un orribile scisma: costui invasato dalla voglia di esser papa, quando si vide deluso, non avendo ottenuto che due miseri voti, strappò ad Alessandro il manto pontificale, e sel mise egli furiosamente addosso: ma toltogli questo da un senatore, se ne fece subito portare un altro preparato da un suo cappellano, e frettolosamente se ne coprì, ma al rovescio, mettendosi al collo ciò che dovea andare da piedi; il che dicono ch'eccitò le risa di tutti. Certamente siccome ne fa testimonianza, oltre il Cardinal d'Aragona, Ottone di Frisinga, Ottaviano andò nel campo di Federigo, quando egli movea per essere incoronato alla volta di Roma. Non è fuori del verosimile che il cardinale ottenesse allora le buone grazie per le sue opinioni ghibelline che qui manifesta: ad ogni modo certo è che Ottaviano divenne in processo di tempo, come scrive il Muratori, intrinseco dello Svevo; fu alla sua corte, e mercè sua i Romani ricuperarono il favore dell'imperatore un anno avanti la morte di Adriano IV, la quale avvenne nel 1 settembre del 1159.

Pag.211.

Orride guerre

Ancor nel tempio.

Si allude allo scisma mentovato qui sopra.

Pag. 212 In Canossa non siam; nè in mezzo ai geli Tremante e solo io quel perdono aspetto Che mal richiese, e peggio ottenne Arrigo.

Arrigo IV della Casa di Franconia, o Salica, scomunicato da Gregorio VII, che tutti i sudditi dell' imperatore sciolse dal giuramento, prese la risoluzione di non aspettare la venuta del pontefice in Germania, ma di recarsi in Italia ad impetrare da esso mercede. Or perchè i duchi di Svevia, Baviera, e Carintia avean chiusi con genti armate i passi dell'Alpi, egli colla moglie Berta e col piccolo figlio Corrado prese il cammino della Borgogna, e dopo infiniti patimenti, valicati i monti pieni di ghiacci e nevi, e corso più volte pericolo della vita, nell'Italia pervenne. Il papa erasi a sicurezza ritirato nell'inespugnabile rocca di Canossa nel Reggiano, e per moverlo a pietà molto si affaticarono Adelaide marchesana di Susa, e la contessa Matilde: nulladimeno non potè essere ammesso alla presenza del pontefice, se prima non deponeva le regie insegne, e dava veri segni di pentimento. A questi patti venne condotto dentro la seconda cinta del muro della mentovata fortezza, che tre ne avea. Quivi scompagnato da tutti, senza alcun segnale dell'esser suo di re. con vesti di lana, coi piè nudi, mentre un eccessivo freddo regnava sopra la terra, restò un giorno, e poi l'altro, ed anche il terzo, col farlo digiunare fino alla sera. Il papa lo assolvè dalla scomunica, ma lasciò sospeso l'affare del regno, e rimise ai principi Germanici e ad una Dieta il decidere s'egli dovesse deporre la corona, oppur ritenerla. MURATORI, Ann. d'Italia. T. V. 251.

Pag. 215. Ricorda, e trema. I suoi portenti

Il vescovo di Utrecht, dopo avere oltraggiato Ildebrando dal pergamo coi nomi di spergiuro, di adultero ec., cadde gravemente infermo, e mori disperato: Burcardo vescovo di Misnia, precipitando da cavallo, incontanente spirò: Eppone, pastore di Ceitz, affogò per simil caso in un piccolo fiume: il duca di Gozzelone, uno dei più ardenti nemici di Gregorio, rimase ucciso d'una ferita datagli nelle spalle. A questi casi che destarono terrore nella Germania, e i quali rimanevano ancora nella memoria degli uomini, allude Adriano coll'intendimento di difendere la reputazione di Gregorio VII, e spaventare Federigo. Vedi la Vita di Gregorio VII, e spaventare Federigo. Vedi la Vita di Gregorio VII del Voigt, tradotta dal tedesco in francese dall'Ab. Jager. Parigi 1838.

Pag. ivi. Or non è dato insanguinar Lamagna; Fe'senno omai.

Anche in Germania l'ardore per le guerre religiose era inflevolito, e i vescovi stessi non erano gran fatto amici della Curia romana.

Pag. 214. Non ti appaghi, o signor, che nel cospetto Dell'adunate schiere, un lor campione Conservarti gli averi e la persona Giuramento facca sugli Evangeli?

Quantunque fosse nei Cerimoniali che l'imperatore promettesse al papa ch'egli non attenterebbe nè alla vita, nè alle membra, nè agli onori del papa e dei cardinali, e il papa facesse dalla sua parte lo stesso giuramento all'imperatore, mi sembra che Federigo potesse di ciò lagnarsi con Adriano, essendovi già fra loro un trattato, del quale l'osservanza era stata giurata in Vusburgo. Inoltre, queste precauzioni dimostravano sempre, come notò il Fleury (Stor. Eccl. Lib. LXVI),

gran diffidenza da entrambe le parti. Il Voltaire con gran ragione osserva che tanta era allora l'anarchia nell'Occidente cristiano, che i due primi personaggi di questa parte del mondo, l' uno vantandosi di essere il successore dei Cesari, l'altro di Gesù Cristo, erano obbligati di giurare che non si sarebbero assassinati nel tempo dell'incoronazione. Ma erra il Voltaire asserendo che papa Adriano IV facesse esporre un dipinto che rappresentava Lotario II, il quale inginocchiato davanti ad Alessandro II tiene le mani giunte fra quelle del pontefice in segno d'omaggio. Il pontefice da cui Lotario venne incoronato fu Innocenzo II: questa pittura esisteva prima dell'assunzione al pontificato d'Adriano IV, a cui l'iscrizione dovette rammentare la sua fellonia verso i Romani, quando egli consacrò Barbarossa, che divenne homo Papæ senza giurare prima Urbis honores.

PAG. 215.

Ma tu che credi

Sacra la mia ragione, e ognun che osasse Sottrarsi a lei nei patti tuoi giurasti D' anatèma ferir, la tua promessa Perchè sciolta non hai?

Due cardinali inviati da Eugenio III in Vusburgo aveano offerto a Federigio la corona imperiale in quella Dieta medesima che gli esuli Pugliesi prostrati ai di lui piedi lo supplicarono a rimetterli nella loro paria. Il pontefice con questa ambasciata si proponeva di rimettere i Romani nella serviti, dalla quale libera ti gli avea l'eloquenza d'Arnaldo, e con tale inteudimento si stipulo un trattato, che in fine di questo Libro può leggersi per l'intiero nel suo originale latino. Ad intelligenza di ciò che qui dice lo Svevo, basta il sapere che s'egli per sua parte si obbligava a ristabilire l'autorità pontificia com'era cent'anni innanzi, il papa dall'altra dovea aiutare Federigo a mantenere ed ampliare i diritti dell'Impero. E se alcuno pretendeva sottrarsi a ciò che si chiamava giustizia del re, o te-

merariamente osasse non riconoscere le sue prerogative, il papa lo ammonirebbe canonicamente ad attenersi da un tal procedere, e verrebbe ad una scomunica, qualora non ubbidisse. Anastagio IV, successore di Eugenio III, avea chiesto l'adempimento di questo trattato, e altrettanto avea fatto Adriano IV che gli successe.

Pag. ivi. I miei diritti

Son più certi de' tuoi, chè fu l' Impero Pria della Chiesa, o ciò che suo non era, Donato ad essa Costantino avrebbe.

Federigo, quando la sua breve amistà con Adriano IV fini di rompersi nel 1158, gli scrisse: « Al tempo » di Costantino avea S. Silvestro parte veruna nella » dignità reale ? Fu questi il principe che restituì al-» la Chiesa la liberta e la pace; e tutto quello che » avete come papa, procede dalla liberalità degli im-» peratori. Leggete le storie, e troverete quello che » diciamo, ecc. » Nulladimeno in questa lettera piena di alterigia egli suppone sempre la pretesa donazione di Costantino: poi in altra controversia ch' egli ebbe collo stesso pontefice, il quale asseriva che le magistrature e le regalie di Roma appartengono a San Pietro, rispose: « Questo articolo è importante, e a-» vrebbe bisogno di più matura deliberazione, mentre » ch' essendo io imperatore dei Romani per ordine di » Dio, non porto che un vano titolo, se Roma non à » in mie potere. » Quindi mi sia lecito fargli dire:

series a gamai in our receip angli and

Vi son ribelli Solo colà dove io regnar ti fascio?

Pag. 216. E templi aperti
Da lor coll'armi, e fra gli altari il sangue,
E libertà sul Campidoglio.

Dagli scandali originati dalla guerra fra i due pon-

tefici Innocenzo ed Anacleto II, dei qual i si fa menzione nella Nota a pag. 307-8, presero occasione i Romani di ricuperare, come fu detto di sopra, la libertà tolta loro dall'audacissimo Ildebrando. Vedi Sis Mont, l.c.

Pag. 216. Erate uguali Al mal seme d'Adamo.

. . . Otton coll' armi

Sulla via del Signor vi ricondusse, E l' austera Germania illustri esempj Diè sul soglio di Pier.

Si allude a quei tempi nei quali i Carlovingi avendo perduta l'Italia, ogni fazione volle avervi un papa e un imperatore, e per un secolo e mezzo la Sede Apostolica fu da vizi e delitti tanto contaminata, che pur lo stesso piissimo cardinal Baronio nei suoi Annali Ecclesiastici non dubitò di asserire che in questo lungo spazio d'iniquità la Chiesa Cristiana fu realmente senza pontefice, ma non senza Capo, perchè Gesu Cristo medesimo continuò a governarla. Certamente non può negarsi che la Chiesa Romana fosse per Ottone il Grande sollevata dall' abiezione in cui giaceva pei malvagi costumi di quei pontefici, contro i quali inveisce il Baronio; e poichè Suggero vescovo di Bamberga, assunto al pontificato col nome di Clemente II, rese all' imperatore Arrigo III il Salico il diritto di concorrere alla nomina dei papi, del quale godevano gl' imperatori Greci e Franchi, la Chiesa ebbe in Damaso II, in Leone IX, in Vittore II, una bella successione di Pontefici Tedeschi, i quali riformarono i costumi del clero. Vittore II, prima Guebardo vescovo di Eichstad, fu assunto al trono pontificale pei consigli d'Ildebrando, e col consentimento dell' imperatore Arrigo III, che diede in maestro a suo figlio, il colpevole e infelicissimo Arrigo IV, costui che dovea umiliarlo quanto mai non era stato dal vicario di Cri-

sto verun monarca. Quando la Chiesa fu riformata dagl' imperatori e pontefici alemanni, Gregorio VII concepi, e recò in parte ad effetto il gran disegno di separar la Chiesa dallo Stato, il potere spirituale dalla potenza temporale, inalzar l'uno al disopra dell'altra, e assoggettando Cesare a Pietro, venire a quell' unità che avrebbe sottoposta l' Europa ad una vasta e regolare teocrazia, e fatti dei suoi monarchi tanti feudatari del papa, Gregorio VII, come sapientemente nota il Guizot, tentò più di quello che dato gli fosse d'adempire, manifestò tutti i suoi principi, ne trasse tutte le conseguenze, minacciò prima di ferire, nè volle aspettare i benefizi del tempo, seppure il tempo (aggiungo io ) addur potesse nel suo corso il dominio di un'idea sola, il che ridurrebbe gli uomini ad uno stato di follia, Nulladimeno Ildebrando, avanti la sua elezione al papato, appariva fra gli altri cortigiani nella reggia di Arrigo III in qualità di maestro del suo figlio, e l'imperatore, se si crede a Paolo Benridiese, le cui favole sono tenute per verità dal Voigt, lo fece mettere in carcere, e volca che vi morisse di fame per avere in sogno veduto al monaco Soanese, seduto a mensa col suo figlio, spuntare delle corna che arrivavano al cielo, avventarsi al giovinetto suo figlio, e rotolarlo nel fango. Ildebrando, prima di mettersi in guerra coll'imperatore Arrigo IV, significò con molto accorgimento ai suoi ambasciatori, ch' egli non si sarebbe lasciato ordinar papa, finchè non fosse certo che il re ed i principi dell'impero teutonico acconsentissero alla sua elezione. E per confermarlo in nome dell'imperatore, venne a Roma nell' anno 1014 il vescovo di Vercelli, cancelliere del regno d' Italia. Vedi Voigt, Vita e Pontificato di Gregorio VII. T. I. Trad. Franc.

Pag, ivi. È noto al mondo Come grato gli fu quel pio Satanno.

Molti uomini pii e fedeli alla Chiesa, per tutto ciò che risguardava le cose di religione, disapprovarono,

sia nel secolo XI come nel XII, secondo che osservò colla solita sua sapienza il Forti, il fatto di Gregorio VII che scioglieva il giuramento dei sudditi, e toglieva l' impero ad Arrigo; ma io non mi sarei indotto a farlo dallo Svevo indicare col titolo di pio Satanno, se così non lo avesse chiamato S. Pier Damiano, che, con accorgimento solenne, Dante, per gastigare gli scandalosi e superbi costumi dei cardinali, introduce a parlare nel Paradiso, dove non diede nè mai avrebbe dato luogo ad Ildebrando, del quale l' ambizione non fu nascosa a quel santo,

Che pur con cibi di liquor d'alivi, Lievemente passava caldi e gieli, Contento ne' pensier coutemplativi. PARAD. C. XXI.

Ma ben egli accorgendosi come il Soanese, fatto cancelliere della Chiesa per Alessadro II, servirasi del papa come d'un istrumento, ma ch' egli solo tutto a sua voglia e moveva e reggeva, non dubitò di mordere IIdebrando con quest' epigramma:

> Papam rile colo, sed te prostratus adoro: Tu facis hunc Dominum, te facit ipse Deum.

E lo stesso S. Pier Damiano scrivendo dal suo eremo al pontefice e al suo cancelliere, pose in fronte d'una sua lettera, Al Dilettissimo eletto dalla Chiesa, e al flagello Assur; e disse: mihi neroniana pietate semper condoluit, et me coluphizando demulsit; e seguitando aggiunge: «costui, che mi ha sempre accarezzato co-» gli artigli dell' aquila, dirà ch'io cerco di starmi al » rezzo, mentre gli altri corrono precipitosi alla bat-» taglia; ma io risponderò al mio santo Satanasso ecc.» L'ab. Jager, traduttore del Voigt, s' affatica coll' aiuto del Baronio a lavar questa macchia dalla fronte del Gregorio VII, e crede che si tratti d'una pia conte-a fra' due santi. È certo che lleberando non fu mai ami-co di S. Pier Damiano, e questo mite doyca ben ravvi-

sare in quell'uomo che avea il core di ferro, ed era forse necessario a correggere un secolo di ferro, uno di quei sacerdoti, dei quali parla in una sua lettera a Cadaloo: qui in superbiae cornibus se elevant, et non sacerdotalem, sed regalem, into tyrannicam ferulam arripere super humanum genus anhelant. Vedi Votet, 1. c.

Pag. 217. Dall' anatèma Son tronche l' ali della tua preghiera.

E l'anatema meditò lanciare contro Federigo tre anni dopo questo litigio Adriano IV, se si deve credere all'ab. Vespergense, e a sire Raul. MURATORI, Ann. d'Ital. T. VI. p. 532.

PAG. 218. Figli del sangue che redense il mondo I pontefici son: nacque l'Impero Dai delitti dell'uom.

Così era d'avviso Gregorio VII, e basti a provarfo questo passo tradotto da una sua lettera, sull'autenticità della quale non si dubita da nessuno, mentre quella del Dictatus Papæ, attribuitogli, è rivocata in dubbio dai critici i più riputati. « Una dignità, inventata dagli uomini che non conoscevan Iddio, non

- » deve esser sottoposta a quella che la sapienza del-
- » l'Onnipotente stabili in suo onore, e nella sua mi-
- » scricordia concedette al mondo. Un semplice esor-
- cista ha potere più grande che quello di un laico; e
   dalla dignità sacerdotale alla regia potestà vi corre
- » più che dall' oro al piombo. » Voist, op. cit. T. II. pag. 398.

Pag. ivi. Del quarto Arrigo Non sai che il sangue a quel di Svevia è misto?

Federigo Barbarossa era della casa degli Hohenstauffen, che traeva la sua origine dagli antichi conti di Svevia. Il primo, di cui gli Storici abbiano fatto memoria, è Federigo di Burck, che viveva nel secolo XI, sotto il regno di Arrigo IV. I feudi del barone erano nella Franconia e nella Svevia, chiamata allora il ducato di Lamagna: egli fece edificar sopra una montagna, lontana quattro miglia dalla piccola città di Goppingen, il castello d' Hohenstauffen, dal quale la sua famiglia prese il nome. Era in Federigo lealtà eguale al valore, e non abbandonò mai la causa d'Arrigo, il quale volendo mostrarsi grato a quel magnanimo, la cui fede non gli era venuta meno fra tante sventure, gli diede in consorte la sua figlia Agnese coll' investitura del ducato di Svevia, privandone Bertoldo, genero di Rodolfo dichiarato legittimo re di Germania da Gregorio VII, che gli mandò una corona d'oro nella quale si leggeva questa iscrizione: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodulpho, Vedi Cherrier, Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe. Tom. I. pag. 154.

## Pag.219. Ma di quell' empia istoria il fine atroce Ogni baldanza m' avvallò sul ciglio.

Arrigo IV, vinto in battaglia dal suo inumanissimo figlio, a tanta miseria si condusse, che venuto a Spira, ed entrando in quel tempio ch' egli avea edificato a la Vergine, chiese indarno al vescovo prestargli ufficio di cherico, non potendo per altro modo sostener la sua vita; e all' umil dimanda ebbe rifiuto. Egli prima in Magonza, dove una Dieta novella erasi adunata, fu con inganno imprigionato dal figliuolo, e chiuso nel castello di Binghencim: e poscia i vescovi gli strapparono gli ornamenti imperiali, rivestendone l'usurpatore. Il misero padre, fuggito di prigione, non potè ottenere in Liegi sicurezza d'asilo, e nemmeno breve riposo nel tempo della Pasqua. Arrigo V volca toglierlo da quel luogo dove finalmente avea trovato sacerdoti che gli eran pietosi, quando, oppresso dagli affanni, morì invocando sul figlio colpevole la vendetta

del Cielo. Ma il suo corpo fu dissepolto per ordine della sua prole snaturata, e portato a Spira, dove restò ancor da cinque anni in una cantina privo di sepoltura siecome scomunicato. Vedi Sismondi, op. cit. Tom. I. Cap. III. p. 206.

PAG. 220. Quel di che a Cristo

Gli Apostoli gridaro: ecco due spade,

« Non più » rispose, e al Sacerdozio unito Era così l'Impero.

Quest' allegorica interpretazione ad un passo del Vangelo, diede, come notai più innanzi, S. Bernardo nella famosa opera De consideratione ch' egli indirizzò ad Eugenio III, e se ne prevalse Innoccuzo III in una sua lettera riportata dall' Hurter nella vita di questo pontefice, nel quale la Curia romana toccò l'apice della sua grandezza per poi dechinare. Può vedersi nella Monarchia di Dante in che modo egli confuti questa spiegazione.

PAG. 225. Carlo previde Il vostro orgoglio, e si penti: chiamava Nel tempio d'Aquisgrana il suo senato.

Carlomagno chiamò in Aquisgrana il re Luigi che era solorimaso dei suoi figli: vitenne una grande adunanza di vescovi, abati, duchi e conti, ed esortandogli ad esser fedeli a quel monarca, domandò loro se fosser contenti che gli desse il titolo d'imperatore. Nella domenica che segui a questa adunanza, Carlonell'alto della sua dignità s'incamminò alla Chiesa, e procedendovi fino all'altare consacrato in onore di N. S., il più alto di tutti, vi fece metter sopra la corona imperiale. Dappoichè egli e il figliuol suo ebbero pregato lungamente, e Luigi udi dal padre lunghi ammaestramenti e consigli, dei quali promise l'osservanza, Carlo gli ordinò che con le proprie sue mani prendesse la corona che stava sopra l'altare per riporsela sul capo,

dandogli a conoscere in tal modo che ricevea l'Impero da Dio solo. (FLEURY, Stor. Ecc. Lib. XLIV). Onde i re dei Francesi della terza razza si chiamarono re per la grazia di Dio, non solamente a dimostrazione di pietà, ma per asseverare, come notava il presidente Henault, la loro indipendenza dai papi, che si arrogavano il diritto di dispensare le corone.

PAG. 227. Vuoi ch'io Lotario imiti, Che ai pontelici schiavo, e vil nemico Del padre mio, seppe rapirgli il trono Con bassi accorgimenti?

Dopo la morte di Arrigo V, tutte le probabilità sembrava promettere la successione del trono a Federigo di Stauffen, duca di Svevia. Era il parente più prossimo dell'estinta famiglia Salica: ma eiò gli nocque, perchè credevasi n'avesse ereditata la superbia; ond'è che i suoi avversari si adoprarono, secondo la loro possibilità, per togliergli il trono. È innanzi che a lui fosse conceduto di rompere le loro trame, fu eletto all'impero Lotario da Splimberga , o Spilimburgo , uno dei più ricchi signori della Sassonia, che fu debitore del suo inalzamento alla sua devozione alla Santa Sede, ed al suo odio contro la casa di Franconia. L'ab. Sugero, ministro di Luigi-il-Grosso re di Francia, si recò alla Dieta che si adunò in Magonza, e, fosse arte o fortuna, gli riuseì d'escludere dal trono il padre di Federigo Barbarossa. Non pochi scrittori rimproverano a Lotario d'essere stato il primo imperatore, che quest'atto di vassallaggio, a cui qui sdegna abbassarsi Federigo, prestasse ad Innocenzo II; il quale fu sollecito nel far dipingere la cerimonia dell'incoronazione di questo principe, e apporvi l'arrogante iserizione che lio riportata. Il Voltaire nota sapientemente che il bacio dei piedi al papa, siecome antica usanza, non irritò la fierezza dello Svevo, ma questo tenergli la staffa, e condurgli il cavallo per lo spazio di nove piedi ro-

June der Energi

mani, gli parve cosa nuova, e certamente i pontefici non aveano così accolto Carlomagno, ch'egli si proponeva ad esempio. Questa disputa è più importante che non sembra al primo aspetto, giacchè l'addestrarsi al freno del papa potea credersi allora, secondo che qui considera Federigo, un riconoscere che l'Impero fosse un feudo della Santa Sede. I papi, aggiunge il Voltaire, conferivano questa dignità con fierezza e dolore. volendo coronare un vassallo, e afflitti d'avere un padrone; i Tedeschi troncavano tutto colla spada, e i pontefici si salvavano coi sotterfugi dell'equivoco. Nulladimeno il Filosofo di Ferney non osa d'asserire che Lotario II sia stato il primo a far da staffiere ad Innocenzo II, al quale, per vero dire, egli era grandemen-te tenuto, perche lo aveva incoronato prima a Liegi, scomunicando tutti i suoi competitori, e poi per la seconda volta in Roma, discorde per lo scisma di Anaeleto. Dando fede a ciò che Cencio Camerario asserisce in quel documento, che riguardo a tal discussione tra Federigo I e Adriano IV pubblicò il Muratori, Dissert. IV. sull'ital. ant., si dovrebbe credere che la cerimonia del tenere la staffa gl'imperatori al papa, quando venivano a prendere la corona in Roma, fosse invalsa da gran tempo, e fondata sopra consuetudini antiche. Ma Federigo a questo osseguio, o viltà che piaccia di chiamarla, si piegò per la decisione della Curia imperiale, che diede gran peso alle testimonianze dei vecchi principi tedeschi, che nell'Italia avean seguitato Lotario. Era papa Adriano, scrive il Muratori. d'animo grande e forte in sostenere i suoi diritti; non la cedeva a lui Federigo, e pretendeva di non esser tenuto a questo.

Un mio illustre amico è d'avviso che i pontefici, i quali, come si dice in Toscana, non lasciano cadere mai in terra cosa che loro sia utile, fondassero le loro pretensioni a quest'atto d'ossequio, che cercarono poi mutare in segno di vassallaggio, sull'esempio di Pipino, il quale, smontato da cavallo, addestrò a piedi per un certo tratto di via Stefano II, quando egli venne in

Francia ad implorare il soccorso del re contro Astolfe re dei Longobardi. Ma certamente Carlomagno non seguitò l'esempio paterno; e se non mi sgomentasse l'autorità del Muratori , il quale dice , hujus rei sunt obvia ceempla, crederei che a tanto si umiliassero solamente quelli imperatori , i quali non sentivano altamente la dignità del loro grado.

PAG. 228. E benchè scorra
In te dei Guelfi e degli Arrighi il sangue,
Preferito ad Alfordio hai Ghibellinga.

Ecco le parole del Frisingese riportate anche dal Muratori: Duœ in romano orbe apud Galliæ Germanieque fines famosæ familiæ hacterus fuere, una Henricorum de Guibelinga, alia Guelforum de Altdorfia. Federigo era disseso per padre dalla prima, e per madre dalla seconda: onde gli elettori si risolvettero prestamente a farlo imperatore, tenendo per certo, che l'esser nato Federigo di queste due famiglie fosse stato ordine di Dio, acciocchè, posate per lui queste discordie, ne avesse a nascere una perpetua pace. Son parole di Cosimo Bartoli, che il più delle volte traduce la storia del vescovo mentovato.

Pag. ivi. È nel tuo nome Un augurio di pace.

Se Federigo in tedesco vuol dire ricco di pace, come notò lo stesso Bartoli, non vi fu mai in nome alcuno augurio piu bugiardo.

Pag. ivi. Oh dove andaste, Giorni della mia gloria? O fortunati Monarchi d'Oriente.

Federigo andò con Corrado suo zio a quella Crociata che predicò San Bernardo, e cose vi fece degne di Jode. Ma diminuito il fervore della religione, i Maomettani non erano più aborriti come nella prima Crociata; già s'apriva un nuovo commercio d'idee fra l'Occidente e l'Oriente, ed è noto quanto in proceder di tempo accetti agli Svevi divenissero i Saracini.

Pag. 229. Tengo anch'io per fede Che sol da Dio vien la corona.

Ottone di Frisinga era Imperiale, come è palese da questo passo delle sue croniche: Lego et relego Romanorum et imperatorum gesta, et nunquam eorum ante hunc (Arrigo IV) a romano pontifice excommunicatum vol regno prieatum. V nel Lib. I. de Gestis Friderici: Cujus rei novitate vehementius indignatione motas suscepit imperium, quod nunquam ante hæc tempora hujusmodi sententiam in principem Romanorum promulgatam cognoverat.

Pag. 234. Duci, e soldati, udite: ho reso omaggio A Pietro, e non a lui.

Decretam est, et principum favore firmatum, quod dis Apostolicæ reverentia officium exhiberet stratoris, etc. Muratora, Dis. IV, Ant. medii evi. Mi sono preso la libertà di attribuire interamente ad Ottone di Frisinga il merito di una tal protesta, che salvava in qualche modo la dignità d'un imperatore che si proponeva di ristabilire le cose siccome erano ai tempi di Carlomagno.

Pag. 254-55 Ti prema il capo trionfato, e gridi: A Pictro, e a me...

Io tengo col Muratori per una favola che Alessandro III mettesse i piedi sul capo di Federigo Barbarossa, pronunciando le parole del salmo: Super aspidem et basiliscum ambulabis; al che l'Imperatore replicase: Non tibi, sed Petro; e Alessandro; Et Petro et mi-

hi. Ma se ciò fosse avvenuto, potrebbe credersi una vendetta di questa protesta : quindi ho posto queste parole di un'ira che vaticina in bocca del predecessore d'Alessandro III. Riguardo al fatto, ecco quel che ne pensa il Muratori: « È ben vecchio questo raccon-» to: Andrea Dandolo l'anno 1340 cita le storic di Ve-» nezia ( seppur non è una giunta a quel savio scritto-» re ) e una leggenda di Fra Pietro da Chioggia. Fra » Galvano Fiamma, contemporaneo del Dandolo, ne » parlò anch'egli: dimodochè divenne famosa questa » relazione nella storia dei susseguenti storici. È per-» ciocchè il Sigonio e il cardinal Baronio dichiararono » sì fatti racconti favole e solenni imposture, e lo stesso » Sabellico prima di esso avea fatto conoscere di tener-» le per tali, Don Fortunato Olmo, monaco Benedetti-» no. nell'anno 1626 si studiò giustificarli con dar fuo-» ri un pezzo di storia di Obone Ravennate ed altri cro-» nichisti, e con addurre fuori varie ragioni.Ma si trat-» ta qui di favole patenti, e sarebbe un perdere il teni-» po il volerle confutare. Gli autori contemporanei si » hanno da attendere: e qui gli abbiamo gravissimi, e » in guisa tale, che niuna fede merita la troppo diver-

## » sa è contraria narrativa di scrittorelli lontani da quei » tempi. » Muratori, T. VII. Ediz. Mil. 1744. p. 28. SCENA XX.

I lettori di questa Tragedia possono trovare in quei brani della storia d'Ottone di Frisinga e del poema di Guntero che sono in fondo del Libro, molte cose che in questa Scena si dicono da Federigo e dai Legati dela repubblica romana. Il perchè sarò parco di note.

Pag. 257. Imperator futuro, Se Dio l'assente,

I pontefici, giunti a tanto di potenza da non chiedere più l'assenso imperiale alla loro elezione, si proposero di dominare coloro ai quali dapprima eran soggetti, e si arrogarono il dritto d'invigilare sulla scelta degl'imperatori. Con questo intendimento, si diede importanza maggiore all'incoronazione, che avea luogo in Roma, e l'eletto dai principi tedeschi non poteva innanzi ch' ei fosse consacrato dai pontefici prendere altro titolo che quello di rex Romanorum, et, anuente Deo, futurus imperator. E la Chiesa cercò che passasse in regola di dritto pubblico che il Capo dell'Impero, al quale il papa negasse la corona, non dovesse tenersi per legittimo imperatore.

Pag. 238. Qui torna, e siedi, Se Cesare vuoi dirti.

Questo desiderio del popolo romano si manifesta non solo nel discorso che i suoi Legati, secondo Ottone di Frisinga, tennero a Federigo, ma pur nella lettera scritta e Corrado suo predecessore, nella quale si legge: Imperium teneat, Romæ sedeat, regat orbem. E questa lettera ho posta per l'intero fra i Documenti Storici, necessari alla chiara intelligenza della Tragedia. Ottone III della casa di Sassonia, il quale si orede avvelenato da Stefania, vedova del famoso Crescenzio, volendo acquistare la benevolenza dei Romani, promise ristorarne l'antico impero, e porne in Roma la sede: ma nello Svevo erane spiriti tedeschi, e a quelli conforme fu la risposta ch'egli diede alla tumida orazione dei Legati Romani.

Vieni a veder la tua Roma che piagne. Vedova e sola, e di e notte chiama: Cesare mio, perchè non m'accompagne?

Ma dai pontefici rinnovato fu l'Impero d'Occidente nella certezza che i nuovi Cesari non avrebbero mai tenuto stanza e la propria lor sede in nessuna dello italiche città, e molto meno in Roma; e per paura cho l'Italia potesse avere un re, fecero un imperatore. Ma in ciò forse i papi ubbidirono all'opinione popolare: il nome non che l'autorità di re d'Italia non potea suonar grato ai nostri antichi, perchè, i Barbari essendo stati i primi ad assumerlo, ricordava servitù, dolori, vergona: al contrario in quello d'imperatore, o a dir meglio, d'impero romano, v'era memoria e speranze della nostra perduta grandezza. Il secondo libro della Monarchia di Dante si aggira tutto in provare, come l'Impero appartiene di dritto all'Italia e a Roma.

Pag. 240. Il Longobardo, che da lui fu vinto, Pel più abietto dei servi invan cercava Un'ingiuria peggior del vostro nome.

« Noi altri Longobardi , Sassoni, Franchi, Lorenesi, » avari e Borgognoni ( scriveva Lutiprando verso la » metà del X secolo) non sappiamo pei nostri nemici » trovare ingiuria più grande, che il chiamarli Romani: ni questo nome si comprendono avarizia, lussuria , » mensogna, in somma tutti i vizi. » Questo istorico dei Longobardi e vescovo di Gremona così dice a Nicoforo Foca, il quale ad Ottone il Grande, che gli mando Lutiprando per ambasciatore, rimproverava d'esser Barbaro e non Romano. Credo che nelle storie non vi sia passo alcuno citato più volentieri dagli Oltramontani.

Pag. 241. Almeno espor ci lascia Ciò che si fe' pel sacro Impero. Abbiamo Prese dei tuoi nemici, o a terra sparse Le torri altere.

I Legati della nuova repubblica romana qui ripetono a Federigo quanto scrissero a Corrado d'avere operato in benefizio dell'Impero. Vedi la lettera precitata.

Pag. 243. Otton le pose Una catena che talor s'allunga, Ma frangersi non può.

Ottone il Grande passò le Alpi alla testa d'un eser-

cito, vinse Berengario, liberò il pontefice, e uni per sempre la corona imperiale al nome e alla nazione grananica. Allora venne stabilito per massima, cui nonera lecito contrastare, che i voti di alcuni principi tedeschi conferivano l'impero sopra un popolo non mai conquistato, e che a tal sovranità in un modo da chiamarsi legale giammai si sottopose. Persuaso di una tal massima, Federico qui parla; e il suo panegirista Guntero scrivera:

> Romani gloria regni Nos penes est: quemcunque sibi Germania regem Praficit, hunc dires submisso vertice Roma Accipit, et verso Tyberim regit ordins Rhenus.

Accanto alla mentovata regola di giurisprudenza, che il principe eletto in una Dieta germanica acquistava a un tempo stesso dominio in Italia, ne sorgeva l'altra, ch' egli non poteva legittimamente intitolarsi Imperatore ed Augusto, se prima dal pontefice ei non avesse ricevuta la corona. Dal regno di Massimiliano in poi, sovrani della Germania si liberarono dall'obbligo di farsi incoronare a Roma, e presero il titolo d'imperatore immediatamente dopo la loro elezione. Vedi Gibbox, Tomo IX. Trad. di Guizot, e Hallam, L'Europe au moyen âge, Traduzione francese.

Pag. 244. Alzarla a regno Berengario tentava, e vinto e schiavo Incanuti fra noi; diede pur l'ossa Prigioniere a Lamagna.

Berengario II lungamente si difese nella rocca di S. Leo: poi, costretto a capitolare, fu inviato prigioniero a Bamberga con Willa sua moglie, e coi figli. Arnolfo, storico milanese citato dal Muratori, racconta il fatto con queste parole: Otto Berengarium ipsum, arce quadam robusta munitum, diuturna vallans obsidione subegit, filiis circumquaque dispersis, Widone, Adaberto et Conone. Illum vero cum filiabus et conjuge cap-

tum secum deduxit in Sueviam, ubi non multo post in amaritudine animæ diem clausit extremam. Berengario fu preso nel 964, e morì nel 966; Ottone di Frisinga nulladimeno fa da Federigo Barbarossa dire ai Romani: Docent hæc Desiderius et Berengarius tyranni tui, in quibus gloriabaris, quibus tanquam principibus innitebaris. Eos a francis nostris non solum subactos et captos fuisse, sed et in servitute ipsorum consenuisse, vitam finisse vera relatione didicimus. Cineres ipsorum apud nos reconditi evidentissimum hujus rei repræsentant indicium. Ho voluto accennare questa cosa perchè i pedantelli, dei quali abonda l'Italia, non mi diano carico d'ignorare l'istoria per aver detto di Berengario, E vinto e schiavo -- Incanuti fra noi : ma ho creduto non dover corregger questo sbaglio del Frisingese. Noterò intanto esser l'epoca dei Berengari una delle più oscure nella nostra storia, e doversi avvertire a quest'odio del Vescovo Tedesco contro Desiderio e Berengario, considerati per esso come gloria e sostegno di quell'Italia, ch'egli veramente credea dover essere un'appendice della Germania; ed altro. secondo lui, non si era proposto di farne Carlomagno, il quale viene adesso piamente riguardato come il nostro liberatore : Urbem cum Italia Francorum apposuit terminis.

Pag. 245. Non diede a voi l'Impero Verun'autorità: sol vi consente A prefetto un Roman, perchè si degna Eleggerlo a vassallo, e in lui trasfonde Il supremo poter.

Il prefetto della Città Eterna dopo il regno d'Ottone riceveva, a segno d'investitura, una spada nuda, e non era che un vicario dell'Imperatore, benchè venisse scelto fra le nobili famiglie di Roma. E d'Innocenzo Ill, il quale arrogò alla Chiesa quello che apparteneva all'Impero, fu scritto: Urbis præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, et per mantum, quod illi donavit, de

præfectura eum publice investivit, qui usque ad id tempus juramento fidelitatis imperatori fuit obligatus, et ab eo præfecturæ tenuit honorem. (Gesta Innocentii III, in Muratori. Tom. III. pag. 487.)

Pag. 246. Una voce segreta al cor ti dice, Che della sua grandezza appena un'ombra Ritrar tu puoi.

Ea quæ ab ingressu regni a nobis gesta sunt, ad similitudinem priorum gestorum quæ ab eaccellentissimis viris gesta sunt, magis dici possunt umbra quam facta, scriveva Federigo Barbarossa ad Ottone suo zio.

Pag. ivi. Usanze e leggi custodite e sante Per gli Alemanni, che tenean l'Impero Prima di te, giurar tu devi.

Debes itaque primo ad observandas meas bonas consuetudines legesque antiquas, mihi ab antecessoribus tuis imperatoribus idoneis instrumentis firmatas, ne barbarorum violentur rabie securitatem præbere: officialibus meis, a quibus tibi in Capitolio acclamandum erit, usque ad quinque millia librarum expensam dare; injuriam a republica usque ad effusionem sanguinis propellere, et hac omnia privilegiis munire, sacramentique interpositione propria manu confirmare. Così finisce l'aringa dei Romani nella storia d'Ottone: perchè Federigo mosso da ira, che il vescovo cortigiano chiama giusta, interruppe il corso delle loro parole, volte a lodare la repubblica e l'impero di Roma, le quali non doveano sonar grate al violento orecchió del tiranno tedesco: ma Ottone, non pago di riprendere il superbo. e, secondo lui, inusitato tenore del discorso tenuto dai Legati del popolo romano, estende il biasimo a tutti gl'Italiani, scrivendo: more italico, longa continuatione periodorumque circuitibus sermonem producturum interrupit. È qui da considerarsi, che qualunque sostenga coi suoi detti ancora per poco la causa della libertà, sembra ai monarchi ed ai perpetui adulatori della loro potenza un prolisso oratore: il Frisingese trovò il vero modo che Federigo avesse ragione, lasciandolo ascoltar poco e parlar molto. Certamente non mai la tirannide si manifestò in un modo più crudele ed insolente, quanto nell'orazione dello Svevo; ed essa non meritava altra risposta che quella la quale data gli fu dai Romani, i quali se non poterono vincere, seppero almeno morire. Nulladimeno molte delle cose dette per Federigo son vere; e un popolo da lungo tempo caduto in servitù dei forestieri, mentre di necessità odia quelli, è pur costretto nel segreto della sua coscienza a disprezzare sè stesso. Quantunque i Legati romani, fosse timore o dignità, non rispondessero, secondo Ottone di Frisinga, all'ingiurie di Federigo, ho creduto dovermi in questa cosa allontanare dalla verità dell'istoria, costretto dall'amor della patria, e consigliato dalla natura dell'argomento di questa Tragedia, nella quale l'Italia è posta colla Germania in un perpetuo contrasto.

## PAG. 247. Col nobil ferro che la Dania ha vinto.

Experta est hoc Dania super subacta, dice Federigo nel suo discorso: ma questa vittoria non fu che una usurpazione di patronato condotta con astuzia, e per allargare i confini dell'Impero. Vedi Barroll, Vita di Federigo, p. 44.

Pag. 249. Il vento V'agitava dell'Asia.

Ognun sa che i popoli della Germania furono dall'emigrazioni di quelli dell'Asia costretti ad invadere l'Italia, i cui abitanti, deposto lo squallore della ferità longobardica, erano ai tempi di Federigo Barbarossa venuti a mansuetudine e sagacità romana. Questa civiltà Ottone di Frisinga attribuisce nelle sue storie ai sangue delle donne italiane, che prevalsa noi figli nati dai matrimoni fra esse e quei barbari, e dall' aere nostro rallegrato sempre dal sole. E retaggio pure lasciato a quegl'Italiani, che Federigo volea ricondurre in servitu, egli credeva che fossero quei provvidi ordinamenti civili, onde, per sottrarsi all'Impero, i consoli avean creato, e a reprimerne la superbia, gli sceglievano da'capitani, valvassori e plebei, nè concedevano che il potere di quei magistrati durasse più d'un anno. La cosa della quale il Frisingese dava gran biasimo agl'Italiani, era di ammettere nelle milizie e ai pubblici uffici gli artigiani più meccanici e vili, siccome cosa insolita fra i Tedeschi; e accorgendosi che per tal modo le città d'Italia tutte le altre che eran fuori di essa avanzavano di ricchezza e potenza, pure non gli paiono liberate appieno dalla barbarica feccia, perchè sdegnano di ubbidire alle leggi. E il bene e il male, che da ciò proveniva, attribuisce allo starsi degl'imperatori oltre l'Alpi, e di quelle voglie pur troppo discordi e ribelli dell'italiche genti si prevale con arte a discolpare la crudeltà di Federigo senza nominarlo; finalmente ricorre alla dottrina della necessità, scusa antichissima degli umani delitti: Principem apud Deum et homines excusare debebit necessitas. Mi sembra che debba porsi mente a queste avvertenze dello storico Ottone: si ricava da esse ch'egli credeva non essere stati i Longobardi in Italia siccome i Turchi in Grecia e i Mori nella Spagna, sapendo di quanto momento sia ad avvicinare ed unire le nazioni fra loro una religione comune e di tanta potenza, qual è la nostra, sulla vita morale e politica del genere umano. Io volli ciò notare, benchè l'opinione del Frisingese sia di poco momento in una questione che si agita ancora, e così difficile mi sembra ad esser ben risoluta. Nè deve passare inosservato l'alto concetto, nel quale i Romani erano tenuti nel medio evo da un vescovo alemanno, il quale credeva che all'imitazione di essi andasse debitrice l'Italia delle sue libertà municipali, mentre l'origine di esse reca la nuova Scuola germanica alla potenza episcopale accresciuta dagl' imperatori con danno dei feudatarj; nè di ciò appagandosi, vuole che noi, dagli Etruschi in qua, altro non abbiamo fatto che ubbidire ai Tedeschi, ed imitarli. E il sig. Leo, il quale ha fatto la storia d'Italia nel medio evo, parlando appena dei Goti, forse perchè in loro entrato era alcun che della civiltà romana, vuole che i Barbari, quando vennero in Italia, sembrassero agli abitanti di essa tanti angioli liberatori. Oh fossero potuti rimaner sempre nel loro Paradiso, e a Mario sorgesse fra noi una statua più grande di quella che recentemente venne ad Arminio alzata in Lamagna! Quelli angioli che vennero nel nostro paese con Barbarossa, poteano chiamarsi Stigi, ancora secondo quello che ne pensa il sig. Leo, il quale scrive che in quelle guerre, che allora si combatterono, si trattava se l'Italia e la nuova vita politica ed intellettuale, la quale incominciava a germogliare, essere immolata dovesse alla rozza ferocia di un cavaliere tedesco, che portava sulla testa una corona. Gran ventura fu per l'Italia, scrive il Gibbon, che allora gli eserciti dei Cesari di Lamagna fossero composti di milizie feudali, le quali, benchè scese fra noi trascorressero a crudeltà, libidini e rapine, non oltre il debito tempo ai servigi rimanevano degl'imperatori, e sovente anche prima che fosse terminata la guerra abbandonavano i loro vessilli: e il cielo era loro così fatale, benchè qui non stanziassero, che perivano interamente; e le malattie, cagionate dalla intemperanza, attribuivano alla perfidia degl'Italiani, che in quei tempi poteano almeno della morte dei barbari rallegrarsi. Qui nemmen l'ossa dei primi fra gli oppressori rimanevano, perchè quelle dei loro principi e nobili riportavano alla patria i Teutoni, dopo averle fatte bollire in vasi destinati a quest' uso, ch'eran soliti di portare fra gli arnesi di viaggio, e se li prestavano fra loro. GIBBON. Hist. de la Décadence de l'Empire Romain. Trad. di Guizot, Tom IX. Cap. 49. Vuolsi nulladimeno avvertire che nel secolo XII ignoravasi l'arte d'imbalsamare i corpi. Quando Federigo Barbarossa morì in Oriente, fu il suo cadavere, per conservarne gli avanzi, fatto in quarti, e bollito in una gran caldaia, finchè l'ossa non si distaccassero dalla carne: queste poi chiuse furono in una cassa, e recate nel luogo ch'egli eletto si aveva a sepoltura. E un secolo piu tardi, altrettanto si fece del corpo di S. Luigi. Cherniera, Hist. de la lutte etc. Tom. I. pag. 301.

Pas. 250-51. A fronte avrete
Roma e i Normandi.
Conosci
Se fedele ti son: leggi. Vibrato
Ho sui Normandi l'anatèma,

Verso la guaresima dell'anno 1155 venne Guglielmo re di Sicilia a Salerno: il che pervenuto a notizia di papa Adriano, gli spedi Arrigo cardinale dei SS. Nereo ed Achilleo, per affari che noi non sappiamo. Perchè nella lettera da lui scritta non gli diede il papa il titolo di re, ma solamente quello di signor della Sicilia, se l'ebbe tanto a male, che rimandò il Legato senza voler trattar con lui: cosa che turbò forte la Corte romana. Nè contento di ciò, prima di tornarsene in Sicilia, diede ordine ad Asclintino, o Anscotino, suo cancelliere dichiarato governatore della Puglia, di mover guerra allo Stato Ecclesiastico, Portossi costui all'assedio di Benevento, e ne devastò i contorni. Trovaronsi ben animati alla difesa quei cittadini: anzi avendo preso diffidenza di Piero loro arcivescovo, lo uccisero. Fu questo assedio un suon di tromba ch'eccitò alla ribellione molti dei baroni di Puglia, o perchè gente facile alla rivolta, o perchè sottomano commossa dalla Corte di Roma. Alcuni di essi accorsero alla difesa di Benevento, altri abbandonarono l'armata del re, il che fece sciogliere quell'assedio. Entrò poscia il cancelliere nella Campagna Romana, diede alle fiamme Ceperano, Babuco, Todi, e i luoghi vicini; e nel tornare indietro, fece smantellar le mura d'Aquino e di Pontecorvo, e cacciò via tutti i monaci, alla riserva

di dodici. Per queste ostilità, papa Adriano fulminò la scomunica contra del re Guglielmo, il che maggiormente servì ad accrescere la ribellione dei baroni di Puglia, Per le istanze del clero, i Romani fecero istanza che si levasse l'interdetto di Roma, promettendo di cacciarne Arnaldo da Brescia. Fin qui il Muratori: da cui può rilevarsi che mi è dato con un leggiero anacronismo figurare che Adriano ferisse i Normandi colla spada dell' interdetto nel giugno dello stesso anno 1155, tempo nel quale Federigo andò a Roma, e vi fu incoronato. Con questo atto egli viene a togliere ogni sospetto dall'animo dello Svevo, il quale d'amistà coi Normandi nel suo discorso incolpò i Romani: Legitimus possessor sum: eripiat quis, si potest, clavam de manu Herculis. Siculus, in quo confidis, forte hoc faciet?

Pas. 251-52. T'appressa,
Ottavian... so che ti è caro, e tosto
La grazia mia gli ho reso . . . .
. . . . . . . . Ai prodi eletti
Tu sarai guida, o cardinale.

Dalle storie di Ottone di Frisinga non si ricava che il cardinaleOttaviano fosse caduto in disgrazia del papa Adriano IV: di ciò non fa menzione che il cardinal d'Aragona, e forse vi ha ragione di sospettare essere una calunnia inventata da lui o da storici anteriori, il diverbio fra Ottaviano e i cardinali inviati dal pontefice a Federigo Barbarossa. A porre in odio quel violento che usurpò il pontificato, e prese il nome di Vittore III. era conceduto il finger piamente che ancor da cardinale avesse cominciato a spirar il veleno dello scisma: jam spirans seditionem ex schismaticis. Sapientemente il Muratori questo aneddoto ammetter non volle nei suoi Annali; ma per quella prudenza, la quale non lo salvò dalla persecuzione degli ipocriti dei suoi tempi e dei nostri , tacque che Ottaviano , cardinal-prete di nobilissimo sangue romano, fu quello che con uno stuolo di Tedeschi scelti dall'esercito di Federigo, e con uomini a cavallo del vicario di G. C. occupò la chiesa di San Pietro e la Città Leonina. Mi reca maraviglia che il sig. Frank, in una sua opera in tedesco sopra Arnaldo e il suo secolo, stampata a Zurigo nel 1825, cangi il famoso cardinale Ottaviano antipapa in un Ottavio nobile romano, il quale doveva in nome del pontefice aprire ai Tedeschi la Città Leonina. L'autorità di Ottone di Frisinga non può rivocarsi in dubbio; e le parole, che questo solenne istorico contemporaneo e testimone del fatto pone in bocca d'Adriano a colloquio con Federigo, son le seguenti: Præterea Octavianum cardinalem-presbyterum, qui de nobilissimo Romanorum descendit sanguine, fidelissimum tuum, eis adjungemus. E alla testimonianza del vescovo s'aggiunge quella dell'imperatore suo nipote, che così gli scrisse nella lettera sopraccitata; Inde cum domino papa et cardinalibus, quia imperium emere noluimus, et sacramenta vulgo præstare non debuimus, ut omnes dolos et machinamenta eorum (Romanorum) declinaremus, Octaviano cardinale conducente, maxima pars militiæ nostræ per portam parvulam juxta S. Petrum intravit, et sic monasterium S. Petri præoccupavit.

## ATTO QUINTO

Pag 253. Ove dechina il monte Che tien dal gaudio il nome.

Ottone di Frisinga scrive: Rex castra movens armatus cum suis per declivium montis Gaudii descendens, ea porta, quam auream vocant, Leoninam urbem, in qua beati Petri ecclesia sita noscitur, intravit. Tuti gli scrittori concordano nell'opinione che il monte Gaudio dei tempi di mezzo sia l'attuale monte Mariochiamato ai tempi di Dante Montemalo:

Non era vinto ancora Montemalo Bal vostro Uccellatojo.

E su questo passo nota il Lombardi: « Dovette la via » che da Viterbo conduce per monte Mario (la guale in » oggi per la sua montuosità non si suol fare che nel » caso d'escrescenza del Tevere, che impedisce il pas-» so per Pontemolle ) esser stata al tempo di Dante la » più battuta ed unica: ed è monte Mario il luogo nel » quale il viaggiatore, venendo da Viterbo, vedesi » schierata sott'occhio la sottoposta Roma. » Riguardo alla porta aurea, di cui parla il Frisingese, e per la quale entrò Federigo, e vi affisse le tende ( per eamdem quam introierat portam quæ ipsis muris adhærebat revertitur ), non saprebbe assicurarsi quale sia quella dall'Istorico indicata. Se il re discese da monte Mario. come potea entrare per la porta aurea, che, secondo l'opuscolo detto Mirabilia Romæ, era certamente l'odierna porta di S. Pancrazio? Dovea di necessità costeggiare la città Leonina, risalire il Gianicolo, entrare per quella porta, uscire dalla Settimiana. e rientrare per la posterla dei Sassoni, cioè l'odierna porta S. Spirito. Tutti sanno che il tratto della città dalla Longara, con le mura di porta Cavalleggieri, a porta S. Pancrazio, fu rinchiuso da Urbano VIII, Or dunque, secondo il passo d'Ottone di Frisinga, o il Mons Gaudii non è monte Mario, o la denominazione di porta aurea fu data anche ad un'altra porta, e forse potrebbe per equivoco di scrittura, o perchè realmente fosse dorata, essere stata così chiamata la porta S. Petri, che si disse ænea, di cui gli amanuensi possono aver fatta aurea.

### SCENA III.

I terrori dai quali è posseduta l'infelice Adelasia sembreranno inverisimili a coloro, i quali non conoscono le opinioni che sugli effetti della scomunica si avevano in quei tempi nei quali visse Arnaldo. Potea Federigo Barbarossa, nell'orgoglio della gioventu, della potenza e della vittoria, ridersi degli anatemi, ma non la maggior parte degli uomini d'allora, e molto meno una del devoto femineo sesso: e lo Svevo medesimo, giunto alla vecchiezza, dovette accorgersi che sono di poca forza e breve durata nella mente quelle idee nelle quali i più non consentono, mentre le comuni a tutti, e quindi le prime che l'educazione vi scrive, tornano a rifiorirvi non altrimenti che gli antichi caratteri nei palimsesti. Gli scomunicati fuggiti erano come i lebbrosi: albergare, mangiare, bevere con essi, dar loro anche il buon giorno, reputavasi peccato, e chiunque il facesse, incorreva nella scomunica minore, vale a dire privazione di sacramenti, la quale rendea necessaria la penitenza, e l'assoluzione. Roberto, re di Francia, sul quale fulminato venne l'anatema per aver contratte nozze irregolari, fu, se creder si deve agli storici, abbandonato dai suoi cortigiani, e dai suoi servitori medesimi, i quali gettavano sul fuoco gli avanzi del suo pranzo. Gli scomunicati riguardavansi come genteminacciata della pena di Core, Datan e Abiron, e consegnati al Diavolo (traditi Satanæ) che loro stava ai crini: si metteva alle lor porte una bara, pietre si gettavano alle loro finestre : a spaventarli e a renderli del volgo ignominia ed orrore, tutto pose in opra l'astuzia dei sacerdoti; e la tirannide venne a soccorso della superstizione. Certamente una società, ponendo fuori del proprio seno tale che ne abbia violate le leggi, fa uso di un diritto che nessuno può negarle: ma nei primi secoli, la Chiesa, benchè dalla scomunica non derivasse alcun danno alla persona, nulladimeno, sapientemente avvisando che chi n'era colpito veniva in odio ai fedeli siccome escluso dai sacramenti, non inflisse questa pena che mossa da gravissime cagioni. Ma nel medio evo, il sacerdozio corrotto dai re, i quali vollero farlo istrumento di dominazione, confuse lo spirituale col temporale; poi quelli che erano compli ci, divenuti nemici per gara di autorità, dagli anatemi si venne all'interdetto, col quale la pena veniva a cadere sui popoli innocenti, onde a gran ragione Dante esclamò:

Già si solea colle spade far guerra.

Ed or si fa togliendo a questo e a quello
Lo pan che lo pio Padre a nessun serra.

Pag. 258. lo son straniero, E or non ha guari in Roma...

Già notai che Adriano era di nazione inglese, e si chiamava Niccolò Break-Spear, cioè spezza-luncia. Qui mi conviene aggiungere che fu eletto papa subito dopo il suo ritorno in Roma dalla Norvegia, e nel giorno seguente alla morte di Anastasio IV suo predecessore, la quale avvenne nel 2 dicembre del 1151.

Pag. 265. Nel Roman Senato Sceglier costui l'imperator volca

Ho attribuito ad Ostasio un disegno d'Arnaldo per mantenerlo fermo in quelle opinioni politiche che gli vengono da presso che tutti attribuite. Ma di questa presunzione nella quale eran venuti i Romani di eleggere un imperatore fra loro, restano testimonianze in una lettera scritta per Eugenio III all'abate Vibaldo: Ad hæc sanctitati tuæ quædam notificamus, quæ, faciente Arnaldo hæretico, rusticana quædam turba absque nobilium et majorum scientia, nuper est in urbe molita. Circiter enim duo millia in umim sunt secretius conjurati, et in proximis centum perpetuos senatores malorum operum, et duos consules, alter quorum infra urbem, alter extra, illorum centum consilio reimiblicæ statum disponant, imo potius rodant. Unum autem, quem volunt Imperatorem dicere, creare disponunt, quem illis centum, duobus consulibus et omni populo romano sperant quod debeant mortifere imperare quod quia contra coronam regni et charissimi nostri Federici Romanorum Regis honorem attentare præsumunt. eidem volumus per te secretius nuntiare, ut super hæc muturo consilio quod facto opus sit provideat sapienter. Datum Signia XII kal, octobris. Questa lettera si trova nell'ampliss. Coll. del Mart. e Durand, T. II, pag. 553. Leggo nell'opera del sig. Franck, osservarsi da Giovanni Muller quanto diversi sarebbero stati i destini del mondo, se Federigo imperatore avesse dato fede ai consigli di Wetzel, l'amico d'Arnaldo, invece che a quelli dell'abate Vibaldo, e non si fosse da principio mostrato favorevole al papa, e poi cercato di opprimere questo e la libertà ad un tempo. lo credo che la causa dell'uno a quella dell'altro necessariamente congiungasi, e fra loro siavi concordia discors; ma la dimostrazione di questo vero non può aver luogo nelle note ad una tragedia. Arnaldo, secondo il Franck, poichè vide che Federigo non altrimenti che Corrado suo predecessore negava ingerirsi nelle cose di Roma, prese l'ardito consiglio di dare al suo proprio stato un nuovo imperatore, imperocchè egli considerava le due mistiche grandezze del papa e dell'imperatore come due mali necessari, sinchè il legame di una Repubblica Europea non si potesse formare. In tale occasione venne scritta da Eugenio III la lettera qui riportata. Il Franck s'affatica a provare quali sostegni avesse in Francia e Lamagna il disegno d'Arnaldo, e osserva come nella Dieta d'Ulma i nobili aveano stabilito non avere la scomunica effetti temporali. Sembrami che il signor Franck dia a questi divisamenti una soverchia estensione; e nissuno s'indurrà a credere che i moti di Lombardia, e l'asserita indipendenza di alcune città italiane, come Viterbo, ecc., fossero parti d'un gran tutto, ed originate da una vasta cospirazione per la riforma e per la libertà. Inoltre le parole sopra allegate di Gio. Muller si riferiscono ai moti religiosi di quel tempo cagionati dai Politici e dai mistici contrari alla Chiesa romana. La lettera d'Eugenio III mostra quanto sul volgo, del quale erano in quei tempi l'ultima parte i contadini, fosse il potere d'Arnaldo; ma credo ch' egli avesse il favore dei nobili, qualora sia vero ch' egli proponesse d' eleggere fra i Romani l'imperatore, della qual cosa è lecito dubitare, perchè l' accusa viene da Eugenio III, il più ardente dei suoi nemici, che col fine di sostenere il suo temporal principato sopra i Romani guerreggiò con essi per lo spazio di otto anni e quattro mesi.

Pag. 266 Egli sta fermo e muto, Com' aspra rupe al di cui piede immoto Mormora un rivo umile in suon di pianto.

Nell' epistola del Burchardo (de excidio Mediol. riportata dal Muratori, Scrip. rer. Ital. T. VI) si legge come tutti quelli chi eran presenti mentre Federigo imperatore ordinò che Milano fosse distrutta, piansero, ma ch' egli solo faciem suam firmavit ut petram, quasi non gli paresse d'aver detto assai, scrivendo più innanzi facies ejus non est mutata. E di ciò il Burchardo dandogli pregio, egli veramente meritava l'ufficio di notaro che tenne presso un imperatore alemanno; e qui dalle lodi, che sogliono esser menzogna, si viene a conoscere il vero. Ugolino Italiano, siccome Niobe Greca, impietrò per dolore:

## Io non piangeva, sì dentro impietrai,

Federigo per crudeltà; e questa metamorfosi alterava di poco la sua natura, se i Tedeschi di quei tempi erano quali gli descrive Ugone Falcando: Non enim aut rationis ordine regi, aut miseratione deflecti, aut religione terreri Theutonica novit insania, quam innatus furor exagilat, et rapacitas stimulat, et libido praceipitat. E gli chiama gens dura et saxea, e gl'incresce lo stridore della loro barbarica lingua, fatta a lacerare ed atterrire l'orecchie italiane: e volgendosi, come Siciliano, al fonte Aretusa, gli dice: Va tibi, fons celebris et præclari nominis, Arethusa, que ad hanc devoluta es miseriam, ut que poetarum solebos

carmina modulari, nunc Theuthonicorum ebrietatem mitiges, et eorum servias fæditati. Nulladimeno ho finto che in Federigo nascesse qualche spirito di compassione per la misera Adelasia, chiedendolo quella gentilezza verso le donne, la quale non può mai scompagnarsi dall' animo di un valoroso, siccome fu lo Svevo. E a ciò si aggiunga che alle dottrine d' Arnaldo non si era da principio mostrato contrario: e caldo di giovinezza, sperar dovea felicità da più fausto matrimonio, benchè stato egli fosse poco avventuroso di moglie. Nella natia ferità dell' indole Adriano e Federigo erano uguali, perchè dai Sassoni hanno origine i Tedeschi e quei Britanni della cui genia facea parte Niccolò Break-Spear: ma egli era inoltre, per mala giunta di trista derrata, un monaco chiuso a tutti gli affetti umani. Il supplizio d' Arnaldo e l' assoluzione data agli Alemanni che aveano ucciso il suo gregge. non consentono che io lo creda tardo alla collera e veloce al perdono, siccome scrive il Cardinal d' Aragona, e colla solita bonarietà e prudenza ripete il Muratori.

## Pag.271. Fu sempre avvezzo di giurar gli onori Della santa Cittade.

Quelle cose ch' espone Giordano nel principio di questa Scena furono per la maggior parte dichiarate nelle Note all'Atto IV, e ad esse rimando i mici lettori: qui aggiungerò quel poco che ivi non fu detto.

## Pag, ivi. Chè cinque lustri non son corsi ancora.

Lotario di Spilimberga, Secondo come imperatore, e Terzo come re d'Italia, ricevette da Innocenzo II la corona nella Basilica Lateranense, perchè non si potea far la funzione nella Vaticana, nei 4 giugno del 1133: e Federigo fu coronato imperatore per Adriano IV nel 1135. PAG. 272. Che memoria di pianto e di catene Fin dal giorno lasciò, che il terzo Ottone La mole, a cui poi diè Crescenzio il nome, ec.

Ottone III facendo eleggere papa il suo nipote Brunone, che prese il nome di Gregorio V, usurpò, secondo il Sigonio, i diritti del popolo romano, il quale tentava di liberarsi dall'autorità temporale dei pontefici. allora non meno atroci che pusillanimi tiranni. E a ciò li movea con infiammate parole Crescenzio console della repubblica loro: ma questi nulladimeno dovette ripararsi nella Mole Adriana all'appressarsi di Ottone à Roma, il quale coll'armi tedesche e coll'aiuto dei conti di Tuscolo favoriva l' elezione del suo parente. Pei buoni uffici di Gregorio V, il quale non volea che il suo pontificato principiasse col sangue, fra Crescenzio e l'imperatore fu pace. Ma partito appena era Ottone per la Germania, che il papa, siccome tedesco e di sangue reale, alle franchigie del popolo non ebbe alcun riguardo, e Crescenzio accorgendosi che la libertà di Roma e dell' Italia verrebbe al niente, se gl' imperatori della Germania mettessero sulla cattedra di S. Pietro i loro parenti, s' avvisò che alla sua patria sarebbero venute sorti migliori dal ricondurla sotto l' impero d' Oriente. E in que ta persuasione lo manteneva il considerare che i Cesari di Bisanzio non erano da temersi, siccome deboli e lontani; nè avean essi mai tentato rapire i loro municipali privilegi alle repubbliche di Venezia, di Napoli, d' Amalfi, le quali, protette da e.si, fiorivano. Porre fine Crescenzio sperava coll' adempimento del suo disegno all' astuta superbia dei pontefici, e alla rabbia dei crudeli Tedeschi, i quali Roma insanguinavano ogni volta che i loro monarchi venivano a prendervi un' usurpata corona. Or avvenne che per Ottone bramandosi prendere in moglie una Greca di sangue imperiale, come fatto avea suo padre, egli mandasse in Costantinopoli Filagato vescovo di Piacenza, perchè, le ambite nozze procurandogli, ad effetto il suo desiderio conducesse. Gli

ambasciatori greci recatisi a Roma sotto il colore di queste nozze, tennero occulte pratiche con Crescenzio, e in parte stabilivasi a quali condizioni verrebbe con Bisanzio a ricongiungersi Roma. Opportuno alle mire del console parve Filagato, e in lui avvisò doversi trasferire la dignità del pontificato, togliendola a Gregorio V, che ottenuta l'avea colla forza: e ciò gli venne fatto; quel papa alemanno dovette, a porre in salvo la vita, fuggirsi da Roma in gran fretta e nudo di tutto, forse come era venuto. Crede il Sismondi che le sorti dell' Europa sarebbero state migliori, se l'alto disegno dell' animoso Romano ottenuto avesse piena e felice esecuzione; perchè, così equilibrandosi nell'Italia le forze dei due imperatori, ella non sarebbe in proceder di tempo caduta sotto la dominazione dei Tedeschi; e venendo, mercè di questa alleanza coi Greci, più prontamente a civiltà, gli avrebbe di questo benefizio ricambiati, comunicando ad essi l'amore della libertà, tutte in somma quelle virtù che dell'Impero loro impedita avrebbero la ruina. Che se i papi giaceano per quel colpo che loro Crescenzio dato avesse, stato non vi sarebbe chi gli rialzasse, perchè tenuti a vile dagl' Italiani, e sospetti ai Greci, i quali negavano ad essi la supremazia nella Chiesa, e consentito non avrebbero che il poter loro si stendesse più di quello del Costantinopolitano patriarca; e le nazioni d' oltremonte, alle quali i romani pontefici debbono la loro grandezza, se ne sarebbero separate, tosto che in balia dei Greci fossero caduti.

lo non so come nella mente del Sismondi caduto sia il pensiero che ai tempi di Basilio II, nei quali visse Crescenzio, valesse l'Impero greco a contrappesar la potenza germanica. Le frequenti e lunghe imprese di questo Cesare Bizantino contro i Saraceni piu gloria che utilità fruttarono allo stato. Costui feroce, rozzo, avaro, superstizioso, moriva esecrato dal popolo, e caro soltanto ai monaci, dei quali vestiva l'abito sotto l'armatura. E ancorchè si volesse tenere in pregio questo monarca, come ignorar si può che la corte di

Costantinopoli pur dal suo nascere fu per libidini e veneficj infame, retta ad arbitrio di sacerdoti, d'eunuchi e di donne, che prima i consorti, e poi gli adulteri che questi aveano spenti, eran pronte sempre a tradire, e ad uccidere? Da per tutto sedizioni, congiure, perfidie; e non solamente le meretrici auguste, ma il senato, il clero, i soldati, i contadini, la plebe di Bisanzio, e quella d'altre città, ponevano a vicenda usurpatori sopra un trono contaminato or di lussuria, or di sangue; e peggiorando ogni dì la tirannide, mai non entrò nell' animo dei Greci il maschio pensiero di governarsi a repubblica: era in loro parte di religione ancor la porpora del tiranno, e ogni ribaldo, che se ne fosse vestito, divenia sacro, finchè agli schiavi non piacesse di farsi ribelli per tornare novamente schiavi. La religione a Costantinopoli passò nelle mani dei monaci, della corte, della canaglia, le più gran piaghe del mondo: e può dirsi, che lo spirito di libertà, ch' è pur quello del Vangelo, non influisse per alcun modo sugli ordinamenti politici dell'Impero d'Oriente: il Cristianesimo, diviso fin dal principio colle istituzioni monastiche da tutti gl' interessi umani, prese parte in essi quando era già corrotto. Sapientemente osservò Montesquieu, che qualor si paragoni il modo di condursi dei papi con quello dei patriarchi, si verrà a conoscere che nei primi era sapienza e nei secondi sciocchezza: della qual cosa le greghe dispute teologiche rendono piena testimonianza. Le controversie fra gli imperatori di Germania e i pontefici di Roma educarono gl'Italiani alla libertà, è in proceder di tempo le nazioni tutte condussero alla cognizione dei loro di itti: l'insegnamento è impossibile laddove manca la resistenza. Non doveva inoltre rimaner nascoso alla sapienza del Sismondi, che gl' Italiani, pur nel supposto della lor barbarie ai tempi di Crescenzio, tenendo a maestra d'incivilimento una nazione decrepita, in cui le morbidezze dell' Asia miste alle superstizioni prostrate aveano tutte le forze dell' anima, non avrebbero in essa preso ad imitare che quanto v' era di peggio: e certamente non mai la natura umana giunse a tanto di atrocità, di perfidia, d'abiezione, quanto nei Greci del veramente basso Impero. lo porto opinione che cominciando da

## Quel Costantin, di cui doler si debbe La bella Italia finchè giri il cielo,

dimostrar si potrebbe non esservi stato per noi alcun popolo, il quale più pei Greci ne sia riuscito funesto. Mal vennero con Belisario a liberarci dai Goti, e da quell'impresa l'Italia non raccolse che danni: nè il Trissino al suo pedantesco poema trovar poteva un più goffo argomento. Gran ventura per noi che la civiltà qui senza aiuto dei Greci sorgesse: la nostra pittura non si sarebbe liberata dall'imitazione dei loro goffi modelli, se una comune superstizione gli avesse consacrati, nè l' Italia anderebbe superba della maggiore delle sue glorie, il poema di Dante, Quanto giovassero all'universal cultura i Greci dopo la caduta del loro Impero, nonè qui luogo ad investigare: certo è ch'essi non avendo raccolto alcun frutto di utilità dall'opere dei loro antichi immortali scrittori, agitavano misere questioni teologiche, mentre i nemici erano alle porte di Costantinopoli. I classici greci erano in parte conosciuti, e studiati in Italia prima che nel 1455 cadesse il putrido edifizio di Costantino: non vuolsi negar però che dopo l'espugnazione di Bisanzio non si diffondesse, prima nell'Italia e poi in tutta l' Europa, uno spirito nuovo mercè di quei tesori letterari d'ogni maniera, che i dotti fuggiti da Costantinopoli recarono nell'Occidente preparato ad approfittarne. A consumare la ruina della Scolastica giovò la cognizione dell'opere di Platone e d'Aristotele nella lor lingua originale: e coll'aiuto dell'erudizione si scoprì quanto le vere opinioni di questi due maestri del genere umano fossero diverse da quelle, che nel medio evo a loro si erano attribuite. Fu come levar dal commercio una moneta falsa: ma la condizione dell'umano intelletto è così misera, che dovette rimettersi sotto il giogo dell'autorità per giungere alla ragione. Nulladimeno per l'influenza dei Greci e dell'antica loro letteratura (sono parole dell'Hegel le quali nella loro generalità io non intendo approvare), apparvero nell'Occidente altre forme, altre virtù da quelle che si eran conosciute fin allora; si chbe tutt'altra misura di ciò che si dovea onorare, lodarc, imitare. Tutt'altri precetti di morale davano i Greci nelle loro opere di quelli che conosceva l'Occidente: in luogo del formalismo scolastico si badò allora al contenuto. Platone fu conosciuto in Occidente, e con esso fu scoperto un nuovo mondo. Le nuove idee trovavano un mezzo principale per la loro diffusione nella stampa, inventata appunto da poco, e che poteva andar del pari coll'invenzione della polvere. In quanto nello studio degli antichi si palesa l'amore delle azioni e delle virtu umanc, la Chiesa non mostrò alcuna repugnanza al medesimo, e non badò che con questo entrava in azione un principio a lei affatto opposto.

Tornando alla storia di Crescenzio (non senza chiederti perdono, o lettore, di questa lunga digressione), dirò come innanzi che ad aiutarlo nel suo disegno le armi dei Greci nell'Italia giungessero, Ottone III entrò novamente in Roma, e in mano dei suoi nemici venne Giovanni XVI. Invano S. Nilo, abate di un monastero presso Gaeta, chiese pel suo concittadino misericordia a papa Gregorio c all'imperatore, ricordando loro come questo vescovo di Piacenza avea l'uno e l'altro tenuti al fonte battesimalc. Narrano che Ottone III, siccome giovinetto, impietosisse alle preghiere di quel vecchio, che all'età di 90 anni erasi mosso dal suo convento: ma durus ille papa, non contentus malis, qua adversus prædictum Philagatum patraverat (gli aveva fatto tagliar la lingua e il naso, e levar gli occhi) quum illum adduxisset, et sacerdotales vestes ei dilaniasset, per totam urbem circumduxit, e fu posto a rovescio sopra di un asinello colla coda in mano di esso, e il guidarono per le piazze e contrade di Roma, E S. Pier Damiano, dimenticandosi che al povero Giovanni XVI era stata pur tagliata la lingua, o ricorrendo a un miracolo, narra che fu forzato a cantare: Tale supplicium patitur qui romanum pontificem de sua sede pellere nititur.

Crescenzio si rifuggiò nella mole d'Adriano; e se dar fede si dovesse agli antichi storici Sassoni e al Prof. Leo, il quale pensa che del ferro dei cavalli tedeschi in noi Italiani, come se fossimo pietre, sprigionate venissero quelle scintille che risplender ci fecero nel medio evo, Ottone III avrebbe coi suoi, a forza di macchine, scalata, assalita ed espugnata quella rocca. Ma ponendo mente alla solidità di quell'inespugnabile ammasso di pietre, che ha si lungamente resistito all'ingiurie degli uomini e a quelle del tempo, è da credersi con Leone Ostiense, Pier Damiano, Arnolfo e Landolfo Seniore ( storici milanesi, l'autorità dei quali è seguitata dal Muratori e dal Sismondi), che ingannevolmente e con giuramento d'aver salva la vita s'inducesse Crescenzio a dare il Castello e sè stesso in mano dell'imperatore. E perchè nessuno deve mai defraudarsi del biasimo o della lode, aggiungerò che quel tradimento fu in tutto opera tedesca, perchè il Fleury, nella bontà dell'anima e la squisitezza della critica simile di tanto al Muratori, narra che Ottone III, temendo di non riuscire nell'espugnazione del castello poi detto di S. Angiolo, si valse di un Alemanno chiamato Tammo, da lui tanto accarezzato, che mangiava seco in un piatto medesimo, e rivestivalo coi propri suoi abiti, Costui, per ordine dell'imperatore e di concerto col papa, promise, come di sopra fu detto, sicurezza a Crescenzio con suo giuramento: ma uscito che fu dalla fortezza, Ottone III gli fece tagliar la testa, e dopo averlo gettato dalla cima della torre, fu impiccato per gli piedi; e a dodici dei suoi si fece altrettanto: ciò avver.ne nel maggio del 998.

Non è qui luogo a combattere l'opinione del Leo, il quale asserisce essere una favola, che Stefania, dopo la morte di Crescenzio messa a vitupero dei Teutoni (traditur adulteranda Teutonibus), vendicasse l'ucciso consorte e l'onta sofferta, avvelenando Ottone: mi basti l'osservare che i Tedeschi, i quali credono chè senza storia non possa esservi poesia, tolgono poi ogni poesia dalla storia, trovando in ogni fatto, benchè verisimile, leggenda e simbolo. Che ai tempi di Crescenzio. il quale secondo il Leo non era della famiglia dei conti di Duscolo come scrive il Sismondi, ma di una fazione ad essi opposta, Roma godesse di pace, d'ordine, di sicurezza, secondo che lo storico ginevrino asserisce (vedi l'articolo Crescenzio nella Biografia Universale), io non m'indurrei facilmente a crederlo; era così grande il furor delle parti nei signori dei vicini castelli, nei cittadini, nella plebe, nel clero, nei pontefici, ch'io reputo un sogno questa felicità della repubblica romana ai tempi del consolato di Crescenzio, il quale però mi sembra che dovesse essere in gran venerazione presso gli Arnaldisti, siccome nemico de'papi e dei Tedeschi.

## PAG. 276.

## Maifredo osava

Notarmi d'eresia.

Il Guadagnini, nella sua opera in difesa d' Arnaldo da Brescia, provò ch'esso non fu condannato come eretico nè dal papa Innocenzo, nè dal gran Concilio di Laterano. Vedi Lib. I. Cap. II.

## PAG. 277.

## PREFETTO

Al pontefice io credo: e dalla Chiesa Che milita nel mondo ei t'ha diviso.

Ma non da quella che trionfa in Cielo, Ov'è giudice Iddio.

Ho posto in bocca di Arnaldo una riposta simile a quella la quale diede il Savonarola al vescovo che gli disse: «lo ti privo della Chiesa di Dio militante e trion» fante »: ma egli subito rispose: « Della militante sì, della trionfante no, perchè ella non vi appartiene. » BURLAMACCHI, vita del Savonarola.

Pag. 278. In già difesi

La causa d'Abelardo, e al gran decreto Che silenzio gl'impose, anch'io mi tacqui.

Quantunque Arnaldo difendesse nel Concilio di Sens la proposizioue d'Abelardo non meno acremente e pertinacemente di lui medesimo, se si deve credere a S. Bernardo, che nell'impeto dell'ardente suo zelo scrisse ad Innocenzo II queste parole: Capite nobis, pater amantissime, vulpes quæ demoliuntur vineam Domini, ne, si crescant, et multiplicentur, quidquid talium per vos non fuerit exterminatum, a posteris desperetur, è da credersi che Arnaldo, avendo udita nel mentovato Concilio la condanna della dottrina per lui sostenuta, la conferma che di essa condanna avea fatta il pontefice, e la ritrattazione, alla quale pei consigli di Pietro il Venerabile si era indotto Abelardo, ne imitasse l'esempio ai conforti di Guido da Castello cardinal-legato, il quale non avrebbe ad un eretico dato ricovero e protezione, ed usatagli quella umanità che gli rimprovera il fellifluo abate di Chiaravalle. Nulladimeno è certo che da quel tempo nè per esso, nè per altri venne inquietato Arnaldo. E il ritrattarsi era tanto più facile ad Arnaldo, quanto esso non era l'autore di quelle sentenze, ma solo le avea difese in qualità d'avvocato al Concilio, e passata quell'occasione, passava l'impegno di sostenerle. Ma molto più dovette essere ciò facile ad Arnaldo. Assai diversi erano i temperamenti del maestro e del discepolo: Abelardo avea uno spirito sottile e scolastico portato per le questioni speculative e per le dispute dialettiche, e spesso di pure parole, che erano di moda in quel tempo. Il nostro Arnaldo al contrario aveva uno spirito solido, e maschio, portato alle cose pratiche, e per ciò aborrente per natura dai vani raffinamenti delle scuole.

Così avverte il Guadagnini colla solita sua rettitudine e sapienza: ma i tempi nei quali egli visse non gli permettevano di conoscere l'importanza della quale erano nella filosofia le dottrine d'abelardo. Nulladimeno il Guadagnini a gran ragione osserva che Arnaldo, siccome Italiano, era inclinato ad una sapienza pratica e positiva; perciò egli recar volea nello stato quella libertà che per la ragione Abelardo cercava solamente nel mondo ideale.

## PAG. 279. Come la tua sostanza in tre persone, Che son fra loro uguali, una rimane?

Ho finto in Arnaldo, nell'ora solenne della morte. questi dubbj, e gli credo oltremodo verisimili nel discepolo d'Abelardo: questo combattimento fra la ragione e la fede si trova o più o meno nell'intelletto d'ognuno, e costituisce un sublime tormento della vita in coloro, i quali, siccome il Monaco Bresciano, si volsero fino dalla prima età allo studio della filosofia e della religione. Non era ignota ad Arnaldo veruna dell'idee ch'io gli attribuisco, e secondo il Muller (luogo citato ) egli pensava che Dio fosse tutto, e la creazione intera uno dei suoi pensieri. Altri suoi concetti intorno alla divinità sono nel suo contemporaneo Ottone di Frisinga: infatti si leggono in essoqueste parole: Cum enim ad contemplanda certa divinitatis attolimur. eo quod intellectus noster in quo sedeat non habet. tanquam de re incerta palpitantes melius neganda quam affirmanda: idest quod non sit, quam quid sit cospicimus. S. Agostino avea già detto: scimus quod Deus non est, quod est non scimus. Questa nota sarebbe inutile, se nella repubblica delle lettere non vi fossero tanti presuntuosi, i quali, a parer dotti, gridano subito che gli Autori Drammatici attribuiscono ai loro personaggi idee d'altri tempi. A costoro vuolsi avvertire che nella maggior gloría, o impertinenza dell'umano intelletto, la quale si chiama Ontologia, non è possibile idea che sia veramente nuova.

416

PAG. 280.

A un'altra croce

Esser tu devi appeso.

Judicio cleri, nostro sub principe victus, Adpensusque cruci, flammaque cremante solutus In cineres, Tyberine, tuas est sparsus in undas. GUNTERO.

PAG. 281. Tu dolce nido ai giusti , E ai magnanimi sei.

Queste lodi alla città di Brescia dà il Muratori nei suoi Annali, e mi è dolce il porlo sulla bocca d'Arnaldo.

Pag. 282. Alcun gentile Spirto conforti nell'età futura La fama mia.

Io qui ho voluto alludere alla bellissima Apologia d'Araldo scritta da Gio. Batista Guadagnini, il quale in essa dimostrò che il suo cittadino era ortodosso, e a ragione mise in fronte del suo libro queste parole di S. Bernardo, benchè riguardino un altro personaggio: Cujus in tua discordia tota culpa est, quod culpas redarguerit clericorum.

Pag. ivi. Veggo concordi Fede giurarsi i popoli Lombardi.

Faccio che Arnaldo vicino a morire profetizzi la Lega Lombarda, e la battaglia di Legnano. Questa lega fu stabilita in un monastero fra Milano e Bergamo chiamato S. Giacomo in Pontida. Prima che terminasse querra combattuta nell'anno predetto, si confederarono le città di Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, Lopi, Piacenza, Parma, Modena, Bologna: a queste pur linalmente si congiunsero di amistà Novara, Vercelli, Como, Asti, Tortona, i feudatari di Belforte, del Seprio,

e il marchese di Malaspina. Nei 29 maggio 1176 avvenne davanti a Legnano, castello nel contado del Seprio; il fatto d'armi che da questo luogo prese il nome. I Milanesi, siccome i primi esposti all'offese del novello esercito tedesco sceso dai Grigioni giu per l'Engadina, Chiavenna e Como, avean fatto rinnovare alla Lega il giuramento di essere insieme, e istituite due coorti di eletti cavalieri, una detta del Carroccio, e l'altra della Morte. La prima componevasi di 900 guerrieri, e la seconda di 300, i quali giurato aveano di morire prima che volgersi in fuga, e quel carro, che della libertà loro era il santo vessillo, in poter dei nemici abbandonare. Gli altri cittadini, in sei schiere partiti, gli stendardi seguitavano delle sei porte. Appena i Milanesi, che solamente aveano in loro soccorso i Piacentini e alcune centinaia di prodi venuti da Brescia, Verona, Novara e Vercelli, seppero che Federigo non era lontano dalla loro città più di quindici miglia, uscirono con il Carroccio, e colle lor genti di guerra, e giunsero nella pianura che l'Olona separa dal Tesino, in quella strada che da Milano conduce al Lago Maggiore, E presso Barano fermandosi, mandarono settecento uomini d'arme ad esplorare i Tedeschi, e in trecento di essi abbattutisi, attaccarono la zuffa animosamente; ma inoltratosi il grosso dell'esercito imperiale, furono i Lombardi costretti a dar volta finchè giunsero al Carroccio. I Milanesi, visto come ruinava verso di loro la cavalleria tedesca, s'inginocchiarono pregando Dio, S. Pietro, Sant'Ambrogio, e poi a bandiere spiegate contro i nemici animosamente si mossero. Durò lunga e sanguinosa la zuffa: e la compagnia del Carroccio vacillò così, che poco mancò che questo non cadesse nelle mani dei nemici; ma quella della Morte ripetendo ad alta voce il suo giuramento, con tanto impeto fu sopra le schiere alemanne, che, giunta fino allo stendardo imperiale, ammazzò il capitano che lo portava, e prese l'aquila tedesca. Dicesi che Federigo, combattendo nella prima fronte, balzasse di sella: ma è da credersi ch'egli facesse cosé degne del più animoso cavaliere;

nulladimeno, ammazzato il cavallo, si credette dai Todeschi non meno che dai Lombardi ch'egli fosse morto, e per tale dalla moglie fu pianto; ma cinque giorni dopo questo fatto d'arme ricomparve in Pavia, ma vinto ed umiliato, e senza esercito, perchè o distrutto, o disperso, o al di là dell'Alpi fuggitivo. Lo Svevo imperatore, armando un mezzo milione d'uomini almeno per la sua causa, avea condotto in più volte nell'Italia sette eserciti, e dal 1154 al 1176 l'avea divisa ed insanguinata, sinchè venne costretto di conchiudere la pace di Costanza, nella quale le franchigie della città vennerò riconosciute.

Certamente da questa vittoria Milano riportò grandissimi onori, e la Lega Lombarda è quanto di meglio nel medio evo si facesse: ma questa gloria durò poco; e per la superbia dei grandi e l'invidia della plebe le repubbliche italiane non si mantennero unite fra loro nel libere, e tosto cadute in balia di crudelissimi tiranni, sentirono desiderio di quel freno col quale l'Impero le reggeva.

PAG. 238. Ma il carnefice è qui. Coraggio, Arnaldo: Dalle misere carni, a cui fu sposa, All'eterno imeneo l'anima voli.

Arnaldo, narra il Sismondi, fu posto in mano del prefetto, ufficiale eletto dal pontefice, e a lui interamente devoto. Il popolo, vinto dal terrore degli anatemi papali, e dalle spade tedesche, nulla tentò per liberare l'apostolo della libertà, che la sentenza d'un concilio avea dichiarato eretico (ciò è falso, come vittoriosamente provò il Guadagnini). Prima che i Romani uscissero dallo stupore nel quale erano caduti, quella crudele vendetta, che il pontefice da gran tempo desiderava, fu recata ad effetto. Il prefetto dimorava nel castel di S. Angio col suo prigioniero, che egli fece condurre nel luego destinato a giustiziare, il quale è davanti la Porta del Popolo. Arnaldo da Brescia, dopo che alzato venne un rogo, fu attaccato ad una colonna di legno messa dinanzi

al Corso. Poteva coi suoi occhi misurare le tre lunghe strade che faceano capo al luogo del suo natibolo: esse comprendono quasi la metà di Roma. Colà albergavano gli uomini ch'egli avea tante volte chiamati a libertà, ed ora dormivano in pace, siccome ignari del pericolo il quale al loro legislatore sovrastava. Il tumulto dell'escuzione, la fiamma del rogo, svegliano i Romani, s'armano, corrono, ma troppo tardi: le schiere del papa respingono colle loro lance quelli che non avendo potuto salvare Arnaldo, volevano almeno raccoglierne le ce-

neri, siccome reliquie preziose.

Mi rincresce dover dire che questi particolari drammatici non si trovano nè in Ottone da Frisinga, e neppure nel Cardinal d'Aragona, citati dal Sismondi. Il primo, come si può leggere in quel frammento della sua storia nel quale si parla d'Arnaldo, e che ho posto in fine di questo Libro, dopo aver detto che il veleno delle dottrine di questo novatore era così prevalso in Roma. che non solo s'atterravano le case e gli splendidi palagi dei nobili romani e dei cardinali, ma i secondi, venerabili per dignità, venivano dalla furiosa plebe maltrattati e feriti, conclude così: Hæc, et similia cum multis diebus, id est, a morte Calestini, usque ad hac, ab eo incessanter et irreverenter agerentur, tempora; cumque sententia Pastorum juste in eum et canonice prolata, ejus judicio tanquam omnino auctoritatis vacua, contemneretur, tandem in manus quorumdam incidens, in Thusciæ finibus captus, Principis examini reservatus est, et ad ultimum a præfecto urbis ligno adactus, ac rogo in pulverem redacto, ne a stolida plebe corpus ejus venerationi haberetur, in Tyberim sparsus.

Dove il prefetto facesse g'ustiziaré Arnaldo, dal Frisingese non si accenna,ma è probabile che ciò avvenisse nel castello di S. Angiolo:e quello svegliarsi dei Romani al tumulto dell'esecuzione, alle fiamme del rogo che arse il corpo dell'infelice Arnaldo, il volerne raccogliere le reliquie, l'esser respinti dai soldati del papa, è dello storico Ginevrino un patetico trovato, che sulla fede di esso il Raumer ripete nella sua storia della

casa di Svevia. Ciò che ne dice il monaco Guntero, il quale nel suo poema mette in versi la prosa del vescovo Ottone, ho riportato poco innanzi, ma nel Cardinale di Aragona, citato anch'esso dal Sismondi, intorno al sunplizio d'Arnaldo ne verbum quidem. Solo vi si legge che i cardinali, avendo incontrato Federigo a S. Quirico presso Siena, dopo avergli fatta debita reverenza, gli presentarono le lettere apostoliche, nelle quali fra le altre cose si conteneva la dimanda che fosse consegnato ai cardinali stessi Arnaldo eretico, che i visconti della Campagna avean tolto al cardinal di S. Niccolò a Bricola, o a Vincola, quando egli lo avea preso, e che nella lor terra onoravano come profeta. Udite le istanze del papa, il re, mandati subito suoi sergenti, prese uno di quei visconti, il quale spaventato rimise tosto l'eretico nelle mani dei cardinali. E questi deve credersi, siccome osserva il Raumer, che non indugiassero un momento la pena d'Arnaldo, sul quale leggonsi nel Panteon di Goffredo da Viterbo questi barbari versi:

> Arnaldus capitur quem Brixia sensit alumnum, Dogmata cujus erant quasi percertentia mundum; Strangulat hunc laqueus, ignis et unda vehunt.

Il supplizio d'Arnaldo non può essere approvato da nessunCattolico che abbia vera pietà:e in un'opera diGeroo, intitolata De Investigat. Antichristi, si leggono queste parole: Arnaldus pro doctrina sua non solum ab Ecclesia Dei anathematis mucrone separatus, insuper etiam suspendio neci traditus, quin et post mortem incendio crematus atque in Tyberim projectus est, ne videlicet romanus populus, quem sua doctrina illexerat, sibi eum martyrem dedicaret. Quem ego vellem pro tali doctrina sua, quamvis prava, vel exilio, vel carcere, aut alia pæna præter mortem punitum esse, vel saltem taliter occisum, ut Romana Ecclesia, seu curia ejus, necis questione careret. Nam si, ut ajunt, absque ipsorum sententia et consensu a præfecto romanæ urbis sub eorum custodia, in qua tenebatur, ereptus, ac pro speciali causa occisus ab ejus servis est, maximam siquidem cladem

ex occasione ejusdem doctrinæ præfectus a civibus romanis perpessus fuerat, quare non saltem ab occisi crematione et submersione occisores ejus metuerunt, quatenus a domo sacerdotali sanguinis quæstio remota esset; sed de his ipsi viderint. Nihil enim super his nostra interest nisi cupere matri nostræ sanctæ Rom. Ecclesiæ id quod bonum, justum, et honestum est. Sane de doctrina, et nec Arnaldi idcirco inserere præsenti loco volui, ne vel doctrinæ ejus pravæ, quæ etsi zelo forte bono sed minori scientia prolata est, vel neci ejus perperam actæ videar assensum præbere. Geroo fu dell'ordine dei canonici regolari di S. Agostino, Proposto di Reichemberg 'dall'anno 1132 al 1169, quindi contemporaneo d'Arnaldo e d'Abelardo contro i discepoli del quale scrisse un opuscolo. E molti altri lavori in genere di controversie intitolò ai pontefici Innocenzo II, Eugenio III, ed ai cardinali del suo tempo. (Fabricii Bibliotheca latina medice et infimæ ætatis. Tom. III. pag. 47. Patavii. 1754.)

# Pag. 289. La mia fortezza è qui.

Ho attribuito ad Ostasio la risposta medesima che ai tempi del Petrarca dicde uno della celebre romana famiglia dei Colonnesi, quando gli fu annunziato che una sua rocca era stata presa. Vedi l'Opera del De Sade sul Petrarca.

## Pag. 291. Cristo vince, e Cristo impera, Nostra speme e tua vittoria.

Nell'incoronazione dell'imperatore a Roma si gridavano le parole Christus vincit, Christus imperat, spes nostra triumphus nostre etc. Ved. MCRAT., Antiquit. Medii £vi. Diss. III.

Pag. 292. E lunghi anni e trionfi il Ciel conceda All'esercito suo : fama e possanza Nel Teutone guerrier.

E tre volte nella mentovata cerimonia pur si escla-

maya: Exercitui romano et teutonico vita et victoria U Gibbon osserva che l'esercito tedesco era una cosa reale . ma che quello chiamato romano potea dirsi maoni nominis umbra. Essendo l'incoronazione di Federigo avvenuta senza ch'ei giurasse per tre volte, siccome era uso, di mantenere le franchigie di Roma, la prima al ponte Milvio, la seconda alla porta della città, la terza sulla scala del Vaticano, e distribuisse al popolo le consuete largizioni, ho creduto verisimile che dei Romani in questa consacrazione dello Svevo monarca non si facesse veruna menzione. La festa, con gran contento di Federigo e dei suoi soldati ben pasciuti, e dei loro principi e vescovi, andò in principio tranquillamente; fu dagli Alemanni asserragliato e custodito il ponte sul Tevere, che presso il Castello di S. Angiolo divide la Città Leonina dal rimanente di Roma, ne (dice il Frisingese) a furenti populo celebritatis hujus jucunditas interrumpi posset. E più chiaramente nei seguenti versi significa Guntero monaco e concittadino d'Ottone vescovo la consolazione che ai grandi tedeschi, usatisempre a frenare le strepitose gioie popolari col bastone. diede la tranquillità, e ciò che ora si chiama buon ordine, col quale procedette l'incoronazione di Federigo:

> Omnibus egragio lætis, tolaque caterca Acclomante viro fauttum feliciler omen; Hic favor armatus, turbaque hic plausus equestris Dulcius auquiti mulcoba principis auves, Quam cenalis honor, conductaque gaudia vulgi. Hic siquidem sincerus omor, gaudenque falsi Obequio, devola fdes, ibi gloria tantum Mendaci fucata dolo, preiseaque pompa.

Questi versi meritano di esser presi in considerazione, e il senso che vi è contenuto ho manifestato nell'Inno.

## Pag. 293. Si pugnò lungamente, ed or si geme Miseri, ma non vili.

L'imperator Federigo, poichè compite furono le cerimonie tutte dell'incoronazione, montando egli solo sul palafreno con apparamenti, e seguitato dagli altri a piedi, si ritrasse verso il suo padiglione affisso alle mura della città, passando per la porta medesima dalla quale era entrato. Il Romano Pontefice in quel palazzo ch'egli avea presso la Chiesa di S. Pietro rimase. Mentre queste cose avvenivano, il popolo romano coi senatori suoi adunato erasi nel Campidoglio, e sapendo che Federigo senza il loro consentimento presa avea la corona dell'Impero, passò con grand'impeto il Tevere, e correndo fin presso alla chiesa di S. Pietro, alcuni degli scudieri che vi erano rimasti non temette d'uccidere nel luogo sacro. S'alza un grido: è udito dall'imperatore, il quale i soldati, che per la grandezza del caldo, e stanchi dalla sete e dalla fatica, desideravano ristorarsi, comanda che frettolosamente s'armino, temendo che la furiosa plebe non fosse andata sopra ai cardinali e allo stesso pontefice. La zuffa s'attacca da un lato a capo di ponte, in faccia al castello di S. Angiolo. cogli abitanti della città, e dall'altro fra il Gianicolo e il fiume, coi Trasteverini presso una piscina. Or vedresti i Tedeschi dai Romani sospinti ai loro accampamenti. ora i Romani dai Tedeschi fino al ponte respinti. Giovava in questo conflitto agli Alemanni il non essere offesi dal castello di Crescenzio da ferite di sassi o di strali, perchè le donne le quali stavano per vedere sulla cima della torre, pregavano (secondo che si dice) i loro che erano nella rocca a non volcre per la temerità della plebe ignara deturpare a quel modo che sopra fu detto così bella ordinanza di cavalieri. Combattendosi dall'una e dall'altra parte con dubbie sorti, i Romani finalmente più non sostenendo la fierezza dei Tedeschi, a cedere sono costretti, ed essi mirato avresti, crudeli a un tempo ed audaci, uccidendo atterrare, e atterrando uccidere i Romani, come se dicessero: Prendi, o Roma, invece dell'arabico oro, il teutonico ferro; la moneta è questa che ti offre il principe per la tua corona: così dai Franchi si compra l'impero: il cambio che il tuo re fa teco è questo: tali sono i giuramenti ch'egli ti presta. Durò dalla decima ora del giorno quasi fino alla notte

questo combattimento; vi furono uccisi o sommersi nel Tevere da mille Romani, presi quasi dugento: innumerevoli i feriti; gli altri volti in fuga; dei Tedeschi: (maraviglia a dirsi) sol uno ucciso, ed uno fatto prigioniero. Fin qui Ottone di Frisinga: ma nessuno che abbia fior di senno potrà credere che in un conflitto lungo ed ostinato non morissero che due soldati dalla parte dei suoi Tedeschi. I Romani in quell'età erano, siccome nota il Sismondi, un popolo agguerrito, e pur nella nostra i Trasteverini sono in reputazione di valorosi. Il Bartoli, nella sua vita di Federigo, narrando questa zuffa, scrive: « Non avendo trovato autore che dica il numero dei morti delle genti di Federigo, non ne posso dar conto, ancorchè per le parole del Biondo si veda che il numero non fu piccolo. » Nella lettera che Federigo scrisse ad Ottone, ch'era suo zio ed istoriografo, narra il fatto cosi: Quo ritu facto et peracto (cioè l'incoronazione), dum omnes nimio labore et æstu confecti ad tentoria rediremus, Romani de ponte Tyberino prosiluerunt, et in monasterio Sancti Petri duobus servis nostris occisis et cardinalibus spoliatis. Papam capere intendebant. Nos vero de foris strepitum audientes, armati per muros irruimus, et tota die cum Romanis conflictum habentes eorum pene mille occidimus, et captivos deduximus, donec nox nos et illos diremit.

Or la particolarità d'esser morti solamente due dei suoi Tedeschi in questa lunga pugna, a cui posero fine più le tenebre che la vittoria, era così mirabile, che taciuta non l'avrebbe Federigo, il quale si mostra nella sua epistola un vantatore, perchè, costretto a partir la mattina dopo dalla città dove gli mancavano le vettovaglie, e condur seco per loro sicurezza il papa e i cardinali, grida, cum triumpho victorire letti discessimus. Questa letizia forse sarà stata in lui, ma non certamente nel papa e nei cardinali, e molto meno nei Tedeschi.... lieto un Tedesco a corpo vuoto!

Credo pure un ornamento rettorico, trovato dal vescovo, quelle don ne romane, le quali pregano i loro a non isfregiare con dardi e pietre quel vago drappello di cavalieri tedeschi, che sotto il castello di S. Angiolo combatte colla plebe. Questo dovea essere in potere di Pietro prefetto di Roma; e se i Trasteverini e gli altri popolani seguaci d'Arnaldo se ne fossero impadroniti, siccome converrebbe credere supponendo vero il racconto del Frisingese, essi non erano uomini da lasciarsi vincere da preghiere di donne, le quali non so qual affetto aver potessero per quelle fetide e ingorde belve tedesche, che tante città d'Italia aveano di recente messe a preda, ed arse e devastate, e da sì gran tempo erano in odio al popolo romano, che in tutte le incoronazioni degl' imperatori germanici sempre con quei barbari lurchi veniva a contese e zuffe. Non so indurmi a credere nelle donne romane azione così vituperevole, e penso che in quel conflitto, benchè di lieve importanza, morissero non pochi Tedeschi per le mani di un popolo, nel quale non era spento l'antico valore anche a giudicio di Federigo Barbarossa, sapendosi dalla storia che la vanguardia del suo esercito, quando egli discese per la seconda volta nell'Italia, era composta di Romani.

## Pag. 300. Odi; saranno Posti in man del prefetto.

Il Muratori parlando anch'esso della mischia, la quale fini colla peggio dei Romani, dice che il papa afflittissimo di questa tragedia, tanto si adoperò colle preghiere, che fece rilasciare i prigioni a Pietro prefetto di
Roma; ma chi non crederà col Franck che costu gil facesse giustiziare? Il mellifluo Cardinal d'Aragona scrive: Pontifex autem, sicut beniquissimus pastor et pius
pater, super tanto excessa valde turbatus et effectus
tristis, eidem populo, tanquam suo gregi, debita charitate compassus est. Cujus casum relevare desiderans,
pro liberatione suarum ovium apud ejusdem imperatoris clementiam diutius laboravii, et affectuosas preces
instanter fundere non cessavii , donce universos urbis
captivos de manibus Teutomicorum ereptos (eccoci final-

mente dopo tanti preamboli al grand' atto di clemenza del S. Padre) in potestate Petri Urbis præfecti restitui [ecil. Costui era il carnelice d' Arnaldo; e meglio era per quegl'infelici, se rimanevano in potere dei Tedeschi.

PAG. 301. Quei che difende La ragion della Chiesa e dell'Impero, Se da crudel necessità costretto Fu la spada a macchiar nel sangue umano,

Non può dirsi omicida.

Il Muratori salta, come suol dirsi, a piè pari quest' assoluzione data per Adriano IV ai Tedeschi i quali ucciso avevano il suo gregge. Ciò, secondo Ottone di Frisinga, avvenne in Tivoli e non in Roma; e questa è una delle poche libertà che io mi son preso nel trattare questo argomento. Il papa e l'imperatore si erano da Roma ritirati in quel loco, perchè mancavano loro i viveri, e l'affaticato esercito avea necessità di riposo. Venuta la festa de'SS. Pietro e Paolo, alia quale assistè l'imperatore incoronato, ecco quello che scrive Ottone, appoggiandosi alla tradizione: Tradunt Romanorum ibi pontificem inter missarum solemnia cunctos, qui fortasse in conflictu cum Romanis habito sanguinem fuderant, absolvisse, allegationibus usum, eo quod miles proprio principi militans, ejusque obedientiæ adstrictus, contra hostem Imperii dimicans, sanguinem fundens, jure tam poli quam fori non homicida sed vindex clamatur.

Se dovessi avventurar una congettura, credo che quel tradunt sia stato messo da quelli ai quali consegnò morendo Ottone la storia che avea fatta dell'imperator Federigo. Come Ottone potea dir tradunt, qualora, siecome è d'avviso il Guadagnini, egli venisse con Federigo in Italia? E poniamo il caso che non ci fosse, una assoluzione data ad un esercito per un pontefice è un fatto, sulla verità o falsità del quale non potea rimanere dubbio alcuno a uno scrittore alemanno, e vescovo di Frisinga, e zio dell' imperatore. Ora il tradunt è un lenitivo stato messo a spargere incertezza sopra un fatto, il quale nulladimeno manca il coraggio di negare : e da questo tradunt e dal silenzio del Cardinal di Aragona prese animo il Muratori a tralasciare questa indulgenza plenaria di papa Adriano. Non lascia però di narrare l'Aragonese che nella festa di San Pietro, la quale fu, secondo lui, celebrata a Ponte Lucano, ut Ecclesia Dei et Imperium ampliori decore clarescerent communi deliberatione statutum fuit ut ad laudem Dei et exaltationem Christiani populi præfatus romanus pontifex et Augustus ad missarum solemnia in illa die pariter coronati procederent, Dignum namque satis erat ut illorum duorum principum Apostolorum solemnia duo summi Urbis principes in lætitia et magno gaudio celebrarent, qui, suscepta potestate a Domino ligandi et solvendi, portas Cæli claudunt et aperiunt quibus volunt. Questa particolarità notai a pag. 299 coi seguenti versi :

Rivestiam le pompe Che abbiam deposte; ed alla tua tiara E alla corona mia vedral le fronti Al suol prostrasi con ossequio uguale.



## DOCUMENTI STORICI

#### ----

### S. BERNARDI Opera. - Venetiis 1726. Vol. 1.

#### EPISTOLA 189.

Procedit Golias procero corpore, nobili illo suo bellico apparatu circummunitus , antecedente quoque ipsum ejus armigero Arnaldo de Brixia. Squama squamæ conjungitur, et nec spiraculum incedit per eas. Siquidem sibilavit apis quæ erat in Francia, apis de Italia; et venerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus. Intenderunt arcum, paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde. In victu autem et babitu habentes formam vietatis, sed virtutem ejus abnegantes, eo decipiunt plures, quo transfigurant se in augelos lucis, cum sint satanæ. Stans ergo Golias una cum armigero suo inter utrasque acies, clamat adversus phalangas Israel, exprobratque agminibus sauctorum, eo nimirum audacius, quo sentit David non adesse. Denique in suggillationem doctorum Ecclesiæ magnis effert laudibus philosophos; ad inventiones illorum et suas novitates catholicorum Patrum doctrinæ et fidei præfert: et cum omnes fugiant a facie cjus, me, omnium minimum, expetit ad singulare certamen.

#### EPISTOLA 195.

# Ad Episcopum Constantiensem.

Monet ut Arnaldum de Brixia Italia et Gallia pulsum, et jam apud ipsum delitescentem expellat, aut potius, ad cavenda majora damna, vinctum teneat.

Si sciret paterfamilias qua hora fur veniret, vigilaret utique, et non sincret perfodi domum suam. Scitis quia fur de note irruperit domum, non vestram sed Domini, vobis tamen comnissam? Sed dubium esse non potest, scire vos quod apad voit, quando id usque ad nos, utique tam remotos, potnit pervenire. Nee mirum si non horam prævidere, aut nocturnum furis ingressum observare quivistis. Mirum autum, si deprehensum jam non agnocitis, non tenctis, non probibetis exportare spolia yestra, jumo pretiosissimas Christi eruvias, animas videlicet,

quas sua imagine præsignavit, suo cruore redemit. Adhue forsan hæretis, et miramini quemnam dicerc velim. Arnaldum loquor de Brixia, qui ntinam tam sanæ esset doctrinæ, quam districtæ est vitæ! Et si vultis scirc, homo est neque manducans, neque bibens, solo cum diabolo esuriens et sitiens sanguinem animarum. Unus de numero illorum, quos apostolica vigilantia notat, habentes formam pietatis, virtutem illius penitus abncgantes; et ipso Dominus; venient, inquiens, ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Is ergo usque ad hanc ætatem, ubicumque conversatus est, tam fæda post se, et tam sæva reliquit vestigia, ut ubi semel fixerit pedem, illuc ultra redire omnino non audeat. Denique ipsam, in qua natus est, valde atrociter commovit terram, et conturbavit eam. Unde et accusatus apud dominum papam schisniate pessimo, natali solo pulsus est: ctiam et abjurare compulsus reversionem, nisi ad ipsius apostolici permissionem. Pro simili deinde causa et a regno Francorum exturbatus est schismaticus insignis; execratus quippe a Petro apostolo, adhæscrat Pctro Abælardo: cujus omnes errores, ab Ecclesia jam deprehensos atque damnatos, cum illo etiam et præ illo desendere acriter et pertinaciter conabatur.

Et in his omnibus non est aversus furor ejus, sed adhuc manus ejus extenta. Nam etiam ita vagus et profugus super terram, quod jam non licet inter suos, non cessat apud alienos, tamquam leo rugiens circumiens et quærens quem devoret. Et nunc anud vos, sicut accenimus, operatur iniquitatem, et devorat plebem vestram, sicut escam panis. Cuius maledietione et amaritudine os plenum est, veloces pedes ejus ad effundendum sauguinem. Contritio et infelicitas in viis eius, et viam pacis non cognovit. Inimicus crucis Christi, seminator discordiæ,fabricator schismatum, turbator pacis, unitatis divisor: cujus dentes arma et sagittæ, et lingua cius gladius acutus, Molliti sunt sermones eius super oleum, et insi sunt iacula. Unde et solet sibi alliccre blandis sermonibus et simulatione virtutum divites et potentes, juxta illud: Sedet in insidiis cum divitibus in occultis, ut interficiat innocentem. Demum cum fuerit de illorum captata benevolentia et familiaritate securus, videbitis hominem aperte insurgere in clerum, fretum tyrannide militari, insurgere in ipsos episcopos, et in omnem passim ecelesiasticum ordinem desævire. Hoe scientes, nescio an melius salubriusve in tanto discrimine rerum agere valeatis, quam, juxta Apostoli monitum, auferre malum ex vobis. Quaniquam amicus Sponsi ligare potius, quam fugare curabit, ne iam discurrere, et co nocere plus possit. Hoc enim et dominus papa, dum adhuc esset apud nos , ob mala quæ de illo audiebat , . tieri scribendo mandavit; sed non fuit qui faceret bonum. Denique si capi vulpes pusillas demolientes vincam Scriptura salubriter monet, non multo magis lupus magnus et ferus religandus est, ne Christi irrumpat ovilia, oves mactet et perdat?

### EPISTOLA 196.

### Ad Guidonem Legatum.

Cavendam ei familiaritatem Arnaldi de Brixia, ne sub ejus auctoritate securius errores suos disseminet,

Arnaldus de Brixia, cuius conversatio mel, et doctrina venenum; cui caput columbæ, cauda scorpionis est; quem Brixia evomnit, Roma exhorruit, Francia repulit, Germania abominatur. Italia non vult recipere, fertur esse vobiscum. Videte, queso. ne vestra auctoritate plus noceat. Nam cum et artem habeat. et voluntatem nocendi, si accesserit favor vester, erit funiculus triplex, qui difficile rumpitur, supra modum ( ut vereor ) nociturus. Et unum existimo de duobus, ( si tamen verum est quod vobiscum hominem habeatis ) aut minus scilicet notum vohis esse illum, aut vos ( quod est credibilius ) de ejus correctione confidere. Et utinam id non frustra! Ouis det de lapide hoc suscitare filium Abrahæ? Quam gratum munus susciperet mater Ecclesia de manibus vestris vas in honorem, quod tamdiu passa est in contumeliam? Licet tentare: sed vir prudens cautus erit non transgredi præfinitum numerum ab Apostolo, qui ait; hæreticum hominem post unam et secundam correctionem devita, sciens quia subversus est, qui ejusmodi est, et delinquit proprio judicio condemnatus. Alioquin familiarem habere, et frequenter admittere ad colloquendum, ne dicam ad convivandum, suspicio favoris est, et inimici hominis fortis armatura. Secure annuntiabit et facile persuadebit quæ volet domesticus et contubernalis legati apostolicæ sedis. Quis enim a latere domini papæ mali quippiam suspicetur? Sed etsi in manifesto perversa loquitur, quis se facile opponere audeat vestro collaterali?

Deinde videtis qualia post se, ubicumque habitavit, reliquit restigia. Non sine causa vigor apostolicus hominem in Italia ortum transalpinare coegit, repatriare non patitur. Quis vervextraneorum, ad quos ejectus est non eum omnimodis cuperet suis reddidisse?

Et certe sic se habere ad omnes, ut omnibus odio habeatur, approbatio judicii est quod portat: ne quis dicat subreptum fuisse domino papæ. Quale est ergo summi pontificis suggillare seatentiam, et illam sententiam, cujus rectitudinem eius insius

in quem data est, etsi lingua dissimulat, vita clamat ? Itaque favere huic,domino papæ contradicere est,etiam et Domino Deo.

Per quenicunique enim justa sententia juste detur, ab illo certum est processisse, qui laquitur in Propheta: Ego qui loquique quoi justitam. Conlido autem de vestra prudentia et honestate, quia visis his literis de veritate certus, non abducemini amo do quippiam adsentire in har re, nisi quod vos deceat, et Ecclesiæ bei expediat, pro qua legatione fungimini. Diligimus vos, et ad vestrum obsequium parati sunus.

MERATORI Scrip. etc. T. VI. pag. 662. Med. 1725. — Octonis Fris. de gestis Frid. Imp. Lib. I. Cap. XXVII e XXVIII.

Quomodo instinctu Arnoldi, Romani adversus suum pontificem concitantur, et senatoriam dignitatem instaurare moliuntur.

His diebus Arnoldus quidam, religionis habitum habens, sed eum minine, ut et doctrina ejus patuit, servans, et Ecclesiastici honoris invidia urbem Romam ingreditur, ac senatoriam digniatem, equestremque ordinem renovare ad instar antiquorum volens, totam pene urbem, ac præcipue populum, adversus pontificem suum concliavit. Unde et ad eorundem temeritatis, vel potius fatuitatis corroborationem, ab eis ad principem destinatum tale scriptum inveniture.

## Epistola Romanorum ad regem.

Excellentissimo atque præclaro Urbis et Orbis totius Domino Conrado, Dei gratia, Romanorum Regi semper Augusto, Senatus Populusque Romanus salutem, et Romani Imperii felicem et inclytam gubernationem.

- « Regali Excellentiæ, per plurima jam scripta, nostra facta » et negotia diligenter exposuimus: quomodo in vestra fideli-» tate permaneamus, ac pro vestra Imperiali corona exaltanda.
- » et omni modo augenda, quotidie decertamus. Ad quæ quia » regalis industria, ut postulavimus, rescribere dignata non
- » fuit, plane tamquam filii et fideles de Domino et Patre satis » miramur. Nos enim quidquid agimus, pro vestra fidelitate
- » et honore facimus. Et quidem regnum et imperium Roma-» norum, vestro a Deo regimini concessum, exaltare atque am-
- » plificare cupientes, in eum statum quo fuit tempore Con-» stantini et Justiniani, qui totum orbem vigore Senatus et Po-
- » puli Romani suis tenuere manibus, reducere, Senatu pro his
- n omnibus Dei gratia restituto, et eis qui vestro imperio sem-

» per rebelles erant, quique tantum honorem Rom. Imperio » subripuerant, magna ex parte conculcatis, quatenus ea, quæ » Cæsari et Imperio debereutur, per omnia et in omnibus ob-» tineatis, vehementer atque unanimiter satagimus, atque stu-» demus. Et ob hujus rei effectum, bonum principium ac fun-» damentum fecimus. Nam paeem et justitiani oninibus eam » volentibus observamus, fortitudines, idest turres et domos » potentum Urbis, qui vestro imperio una cum Siculo et papa » resistere parabant, cepimus, et quasdam in vestra fidelitate » tenemus, quasdam vero subvertentes solo coœquavimus. Sed » pro his omnibus quæ vestræ dilectionis fidelitate facimus. » papa, Frangipanes, et filii Petri Leonis, homines et amici » Siculi ( excepto Jordano nostro fidelitate in vestra vexilli-» fero et adjutore ), Tholomeus quoque, et alii plures undique » nos impugnant, ne libere, ut decet, imperialem regio capiti » valeamus imponere coronam. At nos, quoniam amanti nul-» lus labor gravis est, licet inde plurima damna sustineamus. » pro vestro amore et honore gratanter patimur. Scimus nam-» que nos a vobis proinde præmium, sicut a patre, acceptu-» ros, vosque in cos sicut in Imperii hostes vindictam daturos. » Cum tanta igitur nostra in vobis fidelitas sit, tantaque pro » vobis sustineamus, precamur ne spes ista nobis deficiat, ne » regia dignitas nos, vestros fideles et filios despiciat. Ne-» que si in regalibus auribus aura sinistra de senatu et no-» bis flaverit, in eam intendat aut respiciat; quia qui de no-» his vestræ altitudini mala suggerunt, et de vestra et nostra, » quod absit, dissensione lœtari volunt, et utrosque, ut so-» liti sunt, callide opprimere moliuntur. Sed eirca bæc fre » fiat, regalis prudentia, ut decet, sollicita sit et provida; re-» miniscaturque vestra solertia, quot et quanta mala Papalis » Curia, et dicti quondam cives nostri imperatoris, qui fue-» runt ante vos, fecerint, et nunc deteriora vobis cum Siculo » facere tentaverunt: sed nos Christi gratia in vestra fideli-» tate viriliter eis resistimus, ac plures ex illis ab Urbe, si-» eut pessimos hostes Imperii, ut sunt, pepulimus. Appropin-» quet itaque nobis imperialis celeriter vigor, quoniam quid-» quid vultis in Urbe obtinere poteritis; et ut breviter ac suc-» cincte loquamur, potenter in Urbe quæ eaput mundi est, ut » optamus, habitare, et toti Italiæ ac regno Teutonico, omni » clericorum remoto obstaculo, liberius, et melius quam omnes » fere antecessores vestri, dominari valebitis. Sine mora ergo » precamur ut veniatis, et interim de statu vestro, quem sem-» per consideramus salubrem et prosperum, de his regalibus » literis ae nunciis nos lætificare dignemini; sumus enim per » omnia vestræ voluntati semper obtemperare parati. Sciatis » præterea, quia pontem Milvium extra Urbem parum longe per

» ut exercitus vester per eum transire queat, ne Petrileones » per Castellum Sancti Angeli vobis nocere possint, ut statu-» erant cum papa et Siculo, magno conamine restauramus, et ist » parvi temporis spatio muro fortissimo et silicibus, juvante » Deo, complebitur. Concordiam autem inter Siculum et papaur » hujusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo virgam et » anulum, dalmaticam et mitram, atque sandalia, et ne ullum » mittat in terram suam legatum, nisi quem Siculus petierit: » et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestro » et Romani Imperii, quod Dei gratia vestrum existit. Hæc » omnia sollicite vestra animadvertat, optime Rex, prudentia.

Rex valeat, quidquid cupit obtineat super hostes, Imperium teneat, Roma sedeat, regat orbem, Princeps terrarum, ceu fecit Justinianus. Casaris accipiat Casar qua sunt, sua Prasul, Ut Christus jussit, Petro solvente tributum.

« Nos de cætero legatos nostros precamur ut benigne revi-» piatis, et quod vobis dixerint credatis, quia scibere cuncta » nequivimus: sunt enim nobiles viri, Guido senator, Iacobus » filius Sixti procuratoris, et Nicolaus corum socius. »

At Christianissimus princeps hujusmodi verbis sive meniis præbere aurcs abnuit. Quinimo venientes ad se ex parte Romance Ecclesiæ viros magnos et claros, quorum unus Guido Pisanus, ejusdem Curiæ cardinalis et cancellarius, erat, renovationemque antiquorum privilegiorum suorum postulantes bonorifice suscepit, et honeste dimisit.

MURATORI. Rerum Italicarum Scriptores, Tom. VI. -Octonis Frising, Lib. II, pag. 718.

# CAP. XXI.

Peracta victoria, rex a Papiensibus ad ipsorum civitatem triumphum sibi exhibituris invitatur, ibique, ea dominica qua Jubilate canitur, in ecclesia S. Michælis, ubi antiquum regum Longobardorum palatium fuit, cum multo civium tripudio coronatur. Deductis ibi cum magna civitatis lætitia et impensa tribus diebus, inde per Placentiam transiens, juxta Bononiam Pentecosten celebrat, ac ibidem trascenso Apennino, citeriorem Italiam, que modo Tuscia vocari solet, perlustrat. lific Pisanos viros, in insulis et transmarinis civitatibus potentes, obvios habuit: eisque ut naves contra Guilhelmum Siralam armarent in mandatis dedit. Circa idem tempus Anselums Havelburgensis, episcopus a Gracia reversus, ravennatensem archiepiscopatum per cleri et populi electionem, simul et ejusdem provinciæ Exarchatum, laboris sui magnificam rompensationem a principe accepit. Igitur ret ad Urbem tendens, circa Viterbium castrametatur. Quo Romanus antistes Adrianus cum cardinallbus suis veniens, et debito officii sui honorifice suscipitur, gravique adversus populum suum conquestione utens, reverenter auditus est. Prædictus enium pepulus, ex quo senatorum ordinem renovare studuit, multis mais pontifices suos affiligere temeritatis ausu non formidavit.

Accessit ad hujus seditiosi facinoris argumentum, quod Arnoldus quidam Brixiensis, de quo supra dictum est, sub typo religionis, et ut Evangelicis verbis utar, sub ovina pelle lupum gerens, Urbem ingressus, ad factionem istam rudis populi animis præmolli dogmate ad animositatem accensis, innumeram post se duxit, imo seduxit, multitudinem. Arnoldus iste ex Italia, civitate Brixia oriundus, eiusdemque Ecclesiæ clericus, ac tantum Lector ordinatus, Petrum Abailardum olim præceptorem habuerat. Vir quidem naturæ non habetis, plus tamen verborum profluvio, quam sententiarum pondere copiosus. Singularitatis amator, novitatis cupidus: cujusmodi hominum ingenia ad fabricandas hæreses, schismatumque perturbationes sunt prona. Is a studio a Gallis in Italiam revertens. religiosum habitum, quo amplius decipere posset, induit, omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens. Clericorum ac episcoporum derogator, monachorum persecutor, laicis tantum adulans. Dicebat enim nec clericos proprietatem, nec episcopos regalia, nec monachos possessiones habentes aliqua ratione salvari posse. Cuncta hæc principis esse, ab ejusque beneficentia in usum tantum laicorum cedere oportere. Præter hæc de Sacramento Altaris, Baptismo parvulorum non sane dicitur sensisse. His aliisque modis, quos longum est enumerare, duni Brixiensem Ecclesiam perturbaret, laicisque terræ illius, prurientes erga clerum aures habentibus, ecclesiasticas malitiose exponeret paginas (1), in magno Concilio Rome sub Innocentio habito, ab episcopo civitatis illius virisque religiosis aceusatur. Romanus ergo pontifex, ne peralciosum dogma ad plures serperet, imponendum viro silentium decernit; sicque factum est. Ita homo ille, de Italia fugiens, ad transalpina se contulit: ibique in oppido Alemannia Turego officium doctoris assumens perniciosum dogma aitquot diebus seminavit. Comperta vero morte Innocentii, circa principia pontificatus Eugenii Urbem ingressus, cum cam contra pontificem suum in seditio-

<sup>(1)</sup> C. MS. personas.

nem excitatam invenisset, viri sapientis haud sectatus consilium; de hujusmodi dicentis: Ne in ejus ignem ligna struas, amplius eam in sedictionem excitavit, proponens antiquorum Romanorum exempla, qui ex senatus, maturitatis consulto, et ex juvenum animorum fortitudinis ordine et integritate totum orbem terræ suum fecerint. Quare reædificandum Capitolium, renovandam dignitatem senatoriam, reformandum equestrem ordinem docuit. Nihil in dispositione Urbis ad Romanum spectare pontificem , sufficere sibi ecclesiasticum judicium debere. In tantum vero hujus venenosæ doctrinæ cæpit invalescere malum, ut non solum nobilium Romanorum, seu cardinalium diruerentur domus, et splendida palatia, verum etiam de cardinalibus reverendæ personæ inhoneste, sauciatis quibusdam, a furenti plebe tractarentur. Hæc et his similia cum multis diebus, idest à morte Cœlestini usque ad hæc, ab eo incessanter et irreverenter agerentur, tempora; cumque sententia pastorum juste in eum et caponice prolata, ejus judicio taniquam omnino auctoritatis vacua, contemneretur, tandem in manus quorundam incidens, in Tusciæ finibus captus, principis examini reservatus est, et ad ultimum a præfecto Urbis ligno adactus, ac rogo in pulverem funere redacto, ne a stolida plebe corpus eius venerationi haberetur, in Tyberim sparsus.

Sed ui ad id, unde digressus est, stylus redeat, junctis sibi in comitatu rerum apicibus, ae per aliquot dies una procedentibus, quasi inter spiritalem patrem et filium dulcia miscentur colloquia, et tamquam er duabus principalibus Curiis una republica effecta, ecclesiastica simul et sæcularia tractantur negotia.

#### CAP. XXII.

De legatis Romanorum, et eorum legatione, et quale responsum a principe acceperint. Item qualiter hortatu summi pontificis Looninam urbem et ecclesiam Sancti Petri princeps occupari fecerit.

At Romanorum cives de principis adventu cognoscentes, pratentandum ipsius animum legatione adjudicarunt. Ordinatis ergo legatis industriis et literatis, qui eum inter Sutrium et Romam adirent, accepto prius de securitate viatico, sicque præsentatis regalis excellentia consistorio viris, taliter adorsi sunt:

- « Urbis legati nos, Urbis non parvum momentum, Rex opti-» me, ad tuam a senatu populoque romano destinati sumus
- » excellentiam. Audi serena mente, benignis auribus, quæ tibi
- » ad alma orbis domina deferuentur urbe, cujus in proximo,
- adjuvante Deo, futurus es princeps, imperator, et dominus.

» Pacificus si venisti, immo quia, ut arbitror, venisti, gaudeo. » Orbis imperium affectas, coronam præbitura gratanter assur-» go, jocanter occurro. Cur cnim suum visitaturus populum » non pacifice adveniret, non gloriosa munificentia respiceret, a qui indebitum clericorum excussurus jugum, ipsius magna » ac diutina expectatione præstolatus est adventum? Rever-» tantur, opto, pristina tempora; redeant, rogo, inclitæ Urbis » privilegia, orbis Urbs sub hoc principe recipiat gubernacula. » refrænetur hoc imperatore, ac ad Urbis reducatur monar-» chiam orbis insolentia. Tali rector Augusti sicut nomine, sic » induatur et gloria. Scis quod urbs Roma ex senatoriæ di-» gnitatis sapientia, ac equestris ordinis virtute et disciplina, » a mari usque ad mare palmites extendens, non solum ad ter-» minos orbis dilatavit, quin etiam insulas extra orbem po-» sitas orbi adjiciens, principatus illic propagines propagavit. » Non illos procellosi fluctus æquorum, non hos scopulosæ et » inaccessibiles rupes Alpium tueri poterant, romana virtus in-» domita cuncta perdomuit. Scd exigentibus peccatis, longe po-» sitis a nobis principibus nostris, nobili illo antiquitatis in-» signi, senatum loquor, ex inerti quorundam desidia neglec-» tui dato, dormitante prudentia, vires quoque minui nccesse » fuit. Assurrexi tuæ ac divæ reipublicæ profuturum gloriæ. ad sacrumsanctum Urbis scnatum, equestremque ordinem in-» staurandum, quatenus hujus consiliis, illius armis, romano » Imperio, tuæque personæ antiqua redeat magnificentia. Num-» quid hoc placere non debebit tuæ nobilitati? Nonne etiam » remunerabile judicabitur tam insigne facinus, tamque tuas » competens auctoritate? Audi ergo, Princeps, patienter et cle-» menter pauca de tua ac de mea justitia, prius tamen de tua » quam de mea. Etenim:

### Ab Jove principium etc.

a Hospes eras, civem feci. Advena fuisti ex transalpinis parnithus, principem constitui. Quod meum jure fuit, tibi dedi.
Debes itaque primo ad observandas meas bonas consetudines, legesque antiquas, mihi ab antecessoribus tuis imperatoribus idonesi instrumentis firmatas, ne barbarorum violentur rabie, securitatem præbere; officialibus meis, a quibus tibi in Capitolio adelamandum erit, usque ad quinque
millia librarum expensam dare; injuriam a republica etiam
usque ad effusionem sangunis propellere, et hæc omnia privilegiis munire, sacramentique interpositione (1) propria manu
contirmare.

(1) C. MS. sacramentisque interponere.

Ad hec ret, tam superbo quem inusitato orationis tenorejunta indigantione inflammatus, cursum verborum illorum desum reipublica ac imperii justiti more italico longa continnatione, periodorumque circutitibus sermonem producturum interrupit, et cum corporis modestia, orisque venustate regalem sevrans animum, ex improviso non improvise respondit:

« Multa de Romanorum sapientia, seu fortitudine hacte-» nus audivimus, magis tamen de sapientia. Quare satis mi-» rare non possumus, quod verba vestra plus arrogantiae tu-» more insipida, quam sale sapientiae condita sentimus. An-» tiquam tum proponis urbis nobilitatem, divæ tum reipubli-» blicæ veterem statum ad sydera sustollis. Agnosco, agnosco, » ut et tui scriptoris verbis utar : fuit, fuit quondam in hac » republica virtus. Quondam dico, atque oh utinam tam ve-» raciter quam libenter nunc dicere possemus! sensit Roma » tua, imo et nostra vicissitudines rerum. Sola evadere non » potuit æterna lege ab Auctore omnium sancitam cunctis sub-» lunari globo degentibus sortem. Quid dicam? Clarum est a qualiter primo nobilitatis tum robur ab hac nostra urbe » traslatum sit ad Orientis urbem regiam, et per annorum » curricula ubera delitiarum tuarum Græculus esuriens suxe-» rit. Supervenit Francus, vere nomine et re nobilis, eamque, » que adhuc in te residua fuit, ingenuitatem fortiter eripuit. » Vis cognoscere antiquam tuæ Romæ gloriam, senatoriæ di-» gnitatis gravitatem, tabernaculorum dispositionem, equestris » ordinis virtutem et disciplinam, ad conflictum procedentis » intemeratam ac indomitam audaciam? Nostram intuere rem-» publicam. Penes nos cuncta hæc sunt. Ad nos simul om-» nia hæc cum imperio dimanarunt. Non cessit nobis nudum » Imperium: virtute sua amictum venit, ornamenta sua secum-» traxit. Penes nos sunt consules tui: penes nos est senatus » tuus: penes nos est miles tuus. Proceres Francorum insi te » consilio regere, equites Francorum ipsi tuam ferro injuriam » propellere debebunt. Gloriaris me per te vocatum esse, me » per te primo civem, post principem factum, quod tuum erat » a te suscepisse. Ouæ dicti novitas quam ratione absona, quam-» veritate vacua sit, æstimationi tuæ, prndentumque relinquatur » arbitrio. Revolvamus modernorum imperatorum gesta, si non » divi nostri principes. Carolus et Otto, nullius beneficio tradi-» tam, sed virtute expugnatam Græcis seu Longobardis Urbem » cum Italia eripuerint, Francorumque apposuerint terminis. Do-» cent hæc Desiderius et Berengarius, tyranni tui, in quibus glo-» riabaris, quibus tamquam principibus innitebaris. Eos a Fran-» cis nostris non solum subactos et captos fuisse, sed et in servi-» tute ipsorum consenuisse, vitam finisse vera relatione didi-» cimus. Cineres ipsorum apud nos reconditi, evidentissimum

» hujus rei repræsentant indicium. Sed dicis; vocatione mea ven nisti. Fateor, vocatus fui. Redde causam quare vocatus fne-» rim. Ab hostibus pulsabaris, nec propria manu Græcorum e » mollitie liberari poteras. Francorum virtus invitatione adscita a est. Implorationem potius quam vocationem hanc dixerim. » Implorasti misera felicem, debilis fortem, invalida validam, » anxia securum. Eo tenore vocatus, si vocatio dicenda est. » veni. Principem tuum militem meum feci, teque deinceps » usque in præsentiarum in meam ditionem transfudi. Legi-" timus possessor sum. Eripiat quis, si potest, clavam da ma-» nu Herculis, Siculus, in quo confidis, forte hæc faciet? Ad » priora respiciat exempla. Nondum facta est Francorum, si-» ve Teutonicorum manus invalida. Deo largiente, vitaque co-» mite, et ipse temeritatis suæ quandoque capere potent ex-» perimenta. Justitiam tnam, quam tibi debeam, exquiris. Ta-» ceo quod principem populo, non populum principi leges præ-» scribere oporteat. Prætermito quod quilibet possessor pos-» sessionem suam ingressorus, nollum conditionis præjudici am » pati debeat. Ratione contendamus. Proponis. ut mihi vide-» tur, trium sacramentorum exactionem. De singulis respon-» deo. Dicis me debere jurare, ut leges antecessorum meorum » imperatorum, corum privilegiis tibi firmatas, et bonas con-» suetudines tuas observem. Apponis etiam quod patriæ usque » ad periculum capitis tuitionem jurem. Ad ista duo simul » respondeo. Ea que postulas, aut justa sunt, aut injusta. Si » injusta sunt, nec tuum erit postulare, nec meum concedere; » si justa, recognosco me hæc et debendo velle, et volendo » debere. Quare superfluum erit voluntario debito, et debitæ » voluntati sacramentum apponere. Quomodo enim tibi tuam » justiam infringerem, qui quibuslibet, infimis etiam, quod sunm » est servare cupio? Quomodo patriam, et præcipue Imperii mei » sedem, usque ad periculum capitis non defenderem, qui et » ipsius terminos, non sine ejusdem periculi æstimatione, quan-» tum est in me, restaurare cogitaverim? Experta est hoc Da-» nia nuper subacta, romanoque reddita orbi, et fortasse plu-» res provinciæ pluraque sensissent regna, si præsens nego-» tium non impedisset. Ad tertium venio capitulum, Affirmas » pro pecunia quadam juramentum præberi a mea deberi per-» sona. Proh nefas! A tuo, Roma, exigis principe quod qui-» libet lixa potius potere deberet ab institure. A captivis hac pene non exiguntur. Num in captivitate detineor? Num » vinculis hostium urgeor? Nonne multo et forti stipatus mip lite inclytus sedeo? Cogetar princeps romanus contra suam » voluntatem cuiuslibet præbitor esse, non largitor? Regaliter » et magnifice hactenus mea cui libuit, et quantum decuit, et præcipue bene de me meritis dare consuevi. Sicut enim a

» minoribus debitum rite expetitur obsequium, sic a majori-» bus meritum juste rependitur beneficium: hunc, quem alibi » a divis parentibus meis acceptum servavi, morem civibus

» cur negarem? Urbemque meo introitu lætam non facerem? » Sed merito non justa injuste petenti cuncta juste negan-

p tur. »

Hæc dicens, et non sine condigna mentis indignatione orationem terminans, conticuit. Porro quibusdam ex circumstantibus inquirentibus ab his qui missi fuerant, an plura dicere vellent, paulisper deliberantes, in dolo responderunt: se prius ea quæ audierant concivibus suis referre, et tunc demum ex consilio ad principem redire velle. Sic accepto commeatu, a curia egredientes ad Urbem cum festinatione revertuntur. Rex dolum præsentiens, consulendum super hoc negotio patrem suum romanum poutificem decernit. Cui ille: « Romanæ ple-» bis, fili, adhuc melius experieris versutiam. Cognosces enim

» in dolo eos venisse, et in dolo redisse. Sed Del nos adjun vante clementia, dicentis: Comprehendam sapientes in astutia

» sua, prævenire eorum poterimus versutas insidias. Maturato » igitur præmittantur fortes et gnari de exercitu juvenes, qui » ecclesiam Beati Petri, Leoninumque occupent castrum. In

» præsidiis equites nostri ibi sunt, qui eos, cognita voluntate » nostra , statim admittent. Præterea Octavianum cardinalem » Præshyterum, qui de nobilissimo Romanorum descendit san-

» guine, fidelissimum tuum, eis adjungemus. »

Sicque factum est. Eliguntur proxima nocte pene usque ad mille armatorum equitum lectissimi juvenes, summoque diluculo Leoninam intrantes urbem, ecclesiam Beati petri, vestibulum et gradus occupaturi, observant. Redeunt ad castra nuncii hæc læta reportantes.

# CAP. XXIII.

Quomodo rex in eadem ecclesia Sancti Petri coronam Imperii acceperit: et de excursu Romanorum, et clade ac victoria Imperatoris.

Sole orto, transacta jam prima hora, præcedente cum cardinalibus et clericis summo pontifice Adriano, ejusque adventum in gradibus præstolante, rex castra movens, armatus cum suis per declivum montis Gaudii descendens, ea porta, quam auream vocant, Leoninam urbem, in qua Beati Petri Ecclesia sita noscitur, intravit. Videres militem tam armorum splendore fulgentem, tam ordinis integritate decenter incedentem, ut recte de illo dici posset: Terribilis ut castrorum acies ordinata (Cant. 6); et illud Machabeorum: Refulsit sol in clypeos aureos, et æreos, et resplenduerunt montes ab eis (I. Mac. 6.). Mor princeps ad gradus ecclesiæ Beati Petri veniens, a summo pontifice honorifice susceptus, ac usque ad confessionem Beati Petri deductus est. Dehinc celebratis ab ipso papa missarum solemnibus, armato stipatus rex milite, cum benedictione debita Imperii Coronam accepit, anno regni sui IV, mense Junio, XIV kalen. Julii, cunctis qui aderant cum magna lætitia acclamantibus, Deumque super tam glorioso facto glorificantibus. Interim a suis pons, qui juxta castrum Crescentii ab urbe Leonina usque ad ingressum ipsius extenditur Urbisne a furente populo celebritatis hujus jucunditas interrumpi posset, servabatur. Peractis omnibus, imperator cum corona, solus, equum phaleratum insidens, cæteris pedes euntibus, per eandem, qua introierat, portam ad tabernacula, que ipsis muris adhærebant revertitur, romano pontifice in palatio, quod juxta ecclesiam habebat, remanente.

Dum mee agerentur, romanus populus cum senatoribus suis in Capitolio convenerant, Audientes autem imperatorem sine sua ad stipulatione coronam Imperii accepisse, in furorem versi, cum impetu magno Tyberim transeaun, ae juxta ecclesiam Beati Perti procurrentes, quosdam et stratoribus, qui remanserant, in ipsa sacrosancta ecclesia necare non timucrunt. Clamor atiolitur. Audiens hæc imperator, militem et æstus magnitudine, sitisque ac laboris defatigatione recreari cupientem, armari jubet. Festinabat eo amplius quo timebat furentem plebem in romanum pontiticem cardinalesque irruisse. Pugna conseritur ex una parte juxta eststrum Crescentii cum Romanis, ex altero latera juxta piscinam cum Transtyberinis. Videres nunc hos istos versus castra propellere, nun hos illos ad pontem usque repelere (1). Adjuvabantur nostri quod a castro Crescentii saxorum (1) lin MS. hae non habentur.

icibias, seu jaculorum non ledebantur spiculis. Mulieribus citian, quae in spectaculis stabant, suos (ut ajunt) adhortancibus, ne propter inertis plebis temeritatem tam ordinatum equitum decus, ab his, qui in asce erant, pradictis modis sauciaretur. Dubia litaque sorte dum diu ab utrisque decertaretur, Romani tandem atroclatem nostrorum non ferentes, coguntur cederc. Cerneres nostros tam immanier quam audacter Romanos cadendo sternere, sternendo cedere, ac si dicerent: Accipe nune, Roma, pro auro arabico teutonicum ferrum. Hee est pecunia, quam tibi princeps tuus pro tua offert corona. Sic emitur a Francis imperium. Talia tibi a principe tuo redduntur commercia, talia tibi prestantur juramenta.— Pralium hoc a decima pene diei hora usque ad noctem protractum est. Cesi fuerunt ibi, vel in Tyberi mersi, pene mille, capti ferme ducunti, sauciati innumeri, caeteri in fugam versi, uno tantum ex

nostris ( mirum dictu ) occiso, uno capto. Plus enim nostros intemperies cœli, æstusque illo in tempore maxime circa Urbem immoderatior, quam Romanorum lædere poterant arma.

Veterum scriptorum qui Casarum et imperatorum Germanicorum res aliquot secula gestas, literis mandarunt. Tom. I, Franc. 1584. — Gunth. Ligurini, Lib. III. e IV, p. 323 a 336.

Inde caput mundi Romam petit, atque Viterbura Contigit, excelsa non longius urbe remotum, Quam quantum biduo tardus valet ire viator. Sedis apostolicæ præsul summusque sacerdos Tunc Adrianus erat: qui fama lætus eadem, Protinus, eximia cleri stipante corona, Occurrit, magnasque viro, tristesque querelas, Multaque facta suæ crudelia pertulit urbis: Contemni sese referens, populique furentis Jurgia, probra, minas, risus, convicia, rixas Sæpe pati, clerumque suum, ceu vindice nullo, Expositum probris, crebras perferre rapinas, Pulsari grassante manu, ferrove lacessi. Sic pater invalidus, nato post longa reverso Tempora, seu castris, seu de regione remota. Quem penes et rerum jus est, et tota regendæ Cura domus, novas et facta proterva suorum, Contemptusque suos, et quos absente labores Pertulit, eversamque domum, numerosaque damna Commemorat, multumque minas ultoris acerbat.

Cujus origo mali, tantæque voraginis auctor Extitit Arnoldus, quem Brixia protulit ortu Pestifero, tenui nutrivit Gallia sumptu, Edocuitque diu: tandem natalibus oris Redditus, assumpta sapientis fronte, diserto Fallebat sermone rudes, clerumque procaci Insectans odio, monachorum acerrimus hostis, Plebis adulator, gaudens popularibus auris, Pontifices, insumque gravi corrodere lingua Audebat papam, scelerataque dogmata vulgo Diffundes, variis implebat vocibus aures. Nil proprium cleri, fundos et prædia nullo Jure segui monachos, nulli fiscalia jura Pontificum, nulli curæ popularis honorem Abbatum, sacras referens concedere leges. Omnia principibus terrenis subdita tantum

Committenda viris popularibus, atque regenda: Illis primitias, et que devotio plebis Offerat, et decimas castos in corporis usus, Non ad luxuriam, sive oblectamina carnis Concedens, mollesque cibos, cultusque nitorem, Illicitosque jocos, lascivaque gaudia cleri, Pontificum fastus, abhatum denique laxos Damnabat penitus mores monachosque superbos: Veraque multa quidem, nisi tempora nostra fideles Respuerent monitus, falsis admixta monebat. Et fateor, pulchram fallendi noverat artem. Veris falsa probans, quia tantum falsa loquende Fallere nemo notest: veri sub imagine falsum Infinit, et furtim deceptas occupat aures. Articulo etiam Fidei certumque tenorem Non satis exacta stolidus pietate fovebat, Imnia mellifluis admiscens toxica verbis.

Ille suam vecors, in clerum, pontificemque, Atque alias plures adeo commoverat urbes, Ut jam ludibrio sacer, extremoque pudori Clerus haberetur; quod adhuc ( ni fallor ) in illa Gente nocet, multumque sacro detruncat honori. Mox in concilio Romæ damnatus ab illo Præsule, qui, numeros vetitum contingere nostros, Nomen ab innocua ducit laudabili vita, Territus et miseræ confusus imagine culpæ. Fugit ab urbe sua. Transalpinisque receptus, Qua sibi vicinas Alemannia suspicit Alpes, Nomen ab Alpino ducens, ut fama, Lemanno, Nobile Turregum, doctoris, nomine falso, Insedit, totamque brevi sub tempore terram Perfidus impuri fædavit dogmatis aura : Unde venenato dudum corrupta sapore, Et nimium falsi doctrinæ vatis inhærens, Servat adhuc uvæ gustum gens illa paternæ.

Ast ubi de medio sublato presule summo, Eugenius sarce suscepti juri cathedre, Ille Petri solidam cupiens convellere petram, Lit caput infirmum per cætera membra dolorem Diffundit, Romana petit temerarius ausu Monist sacrilego, totamque nefarius urbem Indicti impuri corruptam semine verbi: Et populi tantas in clerum concitat iras, It penitus nullum summo deferret honorem Pontifici, clerumque odio vexaret iniquo. Et si quis, cul mens æqui et reverentior esset,

Et meliora pio flagrarent viscera voto, Forte refragari, seu dissuadere furorem Ausus erat, seseque novis opponere monstris. Omnibus creptis, subversa funditus æde, Corporis afflictu, seu tandem sanguine fuso, Clericus, aut etiam popularis, facta luebat. Quin ctiam titulos Urbis renovare vetustos, Patricios recreare viros, priscosque Quirites, Nomine plebeio secernere nomen equestre; Jura tribunorum, sanctum reparare senatum, Et senio fessas, mutasque reponere leges, Lapsa ruinosis, et adhuc pendentia muris Reddere primævo Capitolia prisca nitori, Consiliis, armisque, suæ moderamina summæ Arbitrio tractare suo, nil juris in hac re Pontifici summo, modicum concedere regi Suadebat populo: sic læsa stultus utraque Majestate, reum geminæ se fecerat aulæ. Unde etiam tandem (neque enim reor esse silendum) Nec de funesto repetatur postea sermo, Judicio cleri, nostro sub principe victus, Adpensusque cruci, flammaque cremante solutus In cineres, Tyberine, tuas est sparsus in nudas, Ne stolidæ plebis, quem fecerat, improbus error,

Martyris ossa novo, cineresve foveret honore, Jamque Revennatis defuncto presulteris, Hanc rex Anshelmo, graca de gente revero, Contulit, emeriti ceu premia grata laboria, Curia sepe suos cathedra transmitti alumnos. Sie gemini proceres, veluti duo maxima mundi Lumina, conjunctis aliquanto tempore castris, line pater, inde patris devotus filus almi, ille sacerdotum celeberrimus, ille regentum, lite regni gladio metuendus, at ille superno, Dulcia colloquii tandem consortia nacti Insatiata pio carpebant gaudiu voto.

Cumque, petens Romam, Sutri jam menia rector Cumque, petens Romam, Sutri jam menia rector Para a reliquisset, maguaque accederet urbi, Occurrere viri patriæ mandata ferentes Conspicuo sermone quidem phalerata, sed astu Et tacitis perplexa dolis: nee protinus ausi, Ni prius indulto regalis fredere pacis. Et licaet quecumque ferant, impune profari. Tune ita, compositis ficto moderamine verbis, Præmeditata diu molimina protulti unus. Duch i na devatu felicia gaudia, princeps, Roma potens, invicte, tuo, devotaque pandit Marala, maternosque sinus aperire potenti, Quem sibi rectorem delegit, gaudet amico, Imperiumque tibi, atque Augusti nominis ultro, Quo ninli in terris majus, promittit honorem: Si modo pace venis, si pristina jura fideli,

Ac bene promeritæ conservas integra matri. Adspice quæ fuerit priscis sub regibus Urbis Gloria, quæ populi libertas, quanta senatus Maiestas, prætoris honos, et consul uterque Annuus, et gemini plebis tutela tribuni. Gratia quæ morum, castarum sanctio legum, Pace tenor juris, justis audacia bellis, Quantus amor laudis, patientia quanta laboris: Hæc sunt quæ nostram longis proventibus urbem, Ex illa tenui nascentis origine fati, Ex laribus parvis, et primi regis asylo, Stramineisque casis, et sparso sanguine sulco, Ad celebres titulos, et tanti culmen honoris Extulerant, ubi nil, nisi sydera sola, super se Cerneret: his gaudens populos, regesque per orbem Consiliis, validisque sibi subjecerat armis. Tunc populus regi belli mandata domique, Non populo rex illa dabat, passuraque nullum Urbs erat hæc regem, nisi quem regnare juberet, Ut patriæ mitis, non ægre visa ferendo Jussa daret populis, et magnæ regibus urbis. Tunc hujus populi mandata, minasque timebat Ortus, et occiduo tellus subcincta profundo. Et Notus, et gelidi Boreas sub cardine mundi-Ast ubi fortunæ vitio populique paventis Desidia, prisci perierunt signa decoris, Justitiæque silent longo jam tempore leges Suppressæ; tanto retrocessit Roma relapsu. Ut vix ad decimum lapidem, finesque propinquos Audeat ipsa sui protendere nominis umbram.

Vilis apud gentes, in se mala firma nec ullo Robore fulta sui: quam soditione frequenti: Atque intestinis lacerat discordia bellis. Nullus amor juris, nulla est reverentia morum, Nec jam libertas, nec libertatis imago. Nusquam patricii, nusquam sacer ordo senatus, Nusquam cum gemino consul, prætorve tribuno, Cumque ruimosis procumbunt inænia muris, Majorem morum patimur, querimurque ruinam. Hoc ideo nobis usa veniti, optime princeps, Hic disponendi populus moderamina regoi, Et totum priscis frenandi legibus orbem. Non habet arbitrium: majestas regia dudum An-Non habet arbitrium: majestas regia dudum An-Regoi et ale disposition de la disposition de la disposition procul a nobis absens, et în orbe remoto, Rarus în Italia, sed în hae rarissimus trhe Esse soles, et rege meo mihi notior hospes. Sic neque nos nobis, nect us atis, inclyte rector, Consults, et cura miseri frandamur utraque, Expositi cunctis nullo sub vindice fatis.

Respice nos animo tandem, vultuque benigno,

Atque ipsam deflere puta tibi talia Romam: Si te cura mei tangat, si gratia matris Ulla movet, si teutonica de gente vocatum Imperii summa gaudens in sede locavi. Redde vicem meritis, et dignos gratus honores. Longos pelle situs, antiqua refloreat ætas, Prisca vetustorum redeant insignia morum. Patricios, cives, priscos arcesse Ouirites, Nomine plebeio secedat nobilis ordo. Da libertatem, sanctumque repone senatum: Jam redeat senior, redeat cum consule prætor, Et redeant gemini cum dictatore tribuni. Curia respiret, Capitolia lapsa resurgant, Pulchra vetustorum redeant insignia morum. Gaude quod tanti dudum sit gloria facti Temporibus servata tuis: felicior illo Advenias, cujus pariter nomenque locumque Suscipis, Augusto; Trajano mitior adsis; Quæque alii reges jurando fœdera mecum Tempus ad usque tuum pepegerunt, tu quoque jura, Ne concessa mihi, priscorum munera regum, Vel resecare velis, vel tollere; neve salutis Pro me proque mea fugias discrimina plebe, Largaque Romanæ persolvas munera plebi, Et tibi festivum celebret devota triomphum.

Dixi: at ille dolos, infectaque verba veneno Comperii, et contra regali concitus fra, Dissimulare gravem contemnens voce dolorem: Quantum Roma meo, non Roma, sed incola Roma, taudeat adventu, secreta consona menti Verba satis fecere palam: commercia certe Non satis aqua mihi faciani, dum vendere nobis Nostra volunt, veltui plenis cum folilibus empium Adveniam, precioque novos sumpturas honores,

Ouos sibi jam proprios effecit Francona virtus. Non emimus fasces, non, si credamus emendos, Præter virtutem precium, quod detur, habemus. Hoc mihi vel nullo venient commercia pacto, Non turget loculis inferta pecunia nostris, Nec multis opibus, sed laude venimus onusti. Non est teutonico cumulata pecunia cordi, Nec sibi quærit opes, sed pulchræ laudis honores. Non habet ille suum, sed habentibus imperat aurum. Quanto Romanus studio cupidissimus æra Congerit, et magno vigilans incumbit acervo, Tanto Teutonicus vel adhuc majore, paratas Fundit opes, nitidasque manus erugine turpi Fædari scelus esse putat, dignumque pudore. Invigilent opibus cupidi, mihi sola potestas Sufficit, et cunctis dare jura potentia terris. Quo mihi divitias, cui servit gloria mundi, Quem possessor opum cum paupere dives adorat? Ouidquid habet locuples, quidquid custodit avarus, Quidquid in occultis abscondit terra cavernis, Jure quidem nostrum, populo concedimus usum: Rege figuratam, regis patet esse monetam Casaris, et domino sub Casare fulget imago. Ono mihi divitias, cui guæque potissima reges. Ac populi crebris non cessant mittere donis? Semper habet veteres, semper videt aula recentes Undique legatos, et ab omni principe missos. Semper ab ignotis veniunt nova munera terris. Ergo pudet, populo quasi debita cogar avaro Solvere, cui magni solvunt indehita reges. Miror ab antiquo famosam moribus urbem Tam fædum sperasse nefas, ut rege coacto Erueret precium, veluti iam carcere vasto Inclusum duris adstrinxerit illa catenis. Ergo ne, Roma, tuo legem vis ponere regi. Cum potius regem deceat te subdere legi? Millia guingue tibi librarum debita poscis: Poscenti debere nego: largitio reges Non extorta decet: captivos ista reosque Sors premit, extortis redimant sua tempora nummis. Munera magnorum læta atque ultronea regum Esse volunt, ut dans plus gaudeat accipiente. Hoc est gratuitum, quod possum dicere solum, Quo plus ille dato, quam gaudeat iste recepto. Hune mihi munifici morem liquere parentes, Hunc retinere libet; nec plebem munere largo

Latificare tuam renos, sed pacta recuso. Nil nisi gratuito manus hac dare novit, et ultro. Juramenta petis? regem jurare minori. Turpe reor, nudo jus et reverentia verbo Regis inesse solet; quovis juramine major Non decet in labiis versari lubrica regis. Non decet ore sacro mendacia cudere regem: Sancta et plena suo sunt regia pondere verba, Dicta semel nullum patiuntr jure recursum. Ergo quod instigas jurando, jure pacisci. Pone metum cura, vel non juratus habebo.

Adde quod hoc ipsum nostris est utile rebus Ouod petis, et nobis nullo suadente gerendum: Jura vetusta feram. potius supplere paratus, Quam minuisse bonis aliquid de moribus urbis. Te mihi vel summo non conservabo periclo: Dum mea non esses, summo discrimine jussi Esse meam; nunc, cum mea sis jam facta, relinguam? Namque quod imperium, te, Roma, vocante, receptuin Adseris, et meriti peragis præconia tanti, Non magni reputare libet: venisse vocatum Confiteor, sed quæ fuerit tibi caussa vocandi, Ne multum te forte putes meruisse, videndum est. Hostibus infestis, et helli pressa tumultu Undique, nec propriis ultra tutanda, nec illis Quas tibi tentaras, precibus consciscere vircs, Desperata diu, cunctisque relicta iacebas. Nunc ubi, Roma, tuæ vires? ubi perfidus ille Græculus? et Siculæ vindex tuus arbiter aulæ, Ouem tibi tutorem timeas? licet ore fateri. Mente tamen tractas, fortassis sentiet ille, Roma, tuus vindex: veniant modo congrua rerum Tempora, Teutonici vires et pondera regni, Tandem consilio sicut patet usa salubri: Francorum vires, invictaque signa rogasti; Affluit immensi domitor fortissimus orbis Carolus, et magna miseram virtute redemit, Ereptumque manu mediis ex hostibus in se Transtulit imperium, bellique tenore recepta Hæc tua Francorum sociavit mœnia regno. Nunc age collatos nobis, tua munera, fasces, Et quasi gratuita primum bonitate vocatos Magnifico sermone refer; sed verius illud Implorare fuit: sic pauper ad ostia clausa Sæpius implorans, querulo vocat ore potentem. Namque Beringerum Desideriumque tyrannos,

Roma, tuos, quibus attonitum cervice subacta Subdideras miseranda caput, quis nesciat armis Francorum victos, captosque, æternaque passos Exilia, in nostro per tempora plurima regno Vietori servisse suo, tardaque senecta Tandem servili pressisse eadavere terram? Illa dies uno tua pristina jura triumpho, Si qua tibi Grajæ fortuna reliquerat urbis, Transtulit in Francos, non sunt extincta, sed extant: Imperium comitata suum, quod debita secum . Ornamenta trahens nudum vacuumque decoris Non poterat transire sui: mea respice eastra Omnia, quæ dudum quereris sublata videbis, Nomine mutato, sub eadem vivere forma. Hic eques, hie prætor, hic eonsulis atque tribuni Imperiosus honos, et publica cura senatus. Adspice teutonicos proceres, equitumque catervas. Hos tu patricios, hos tu eognosce Quirites, Hunc tibi perpetuo dominantem jure senatum: Hi te, Roma, suis ( nolis licet ) ipsa gubernant Legibus, hi pacis bellique negocia tractant.

Sed libertatis titulos antiquaque legum Tempora commemoras: quas leges improba, præter Teutonieas, aut quæ, præter mea, jura requiris? Quæ tibi libertas poterit contingere major, Quam regi servire tuo? Sie fatur, et æres Ingenno vultu regaliter excitat iras.

Audierant, stupidoque metu pracordia pressi Obticuere viri, multisque rogantibus, an ne Plura loqui vellent! nihil ultra voeibus ausos Addere præmissis, tantum dixisse pigebat. Tantus els tristes irato prineipe vultus Cernere terror erat: mallent siluisso, nee unquam Suscepisse sue per agenda negocia Romæ, Socurosque petunt in menia tuta regressus, Orsa relaturi meturendi principis urbi.

At rex colloquium solo eum præsule miscens, Principibasque viris, quod mune sibi restet agendum, Quamve dolo plebis versutæ providus artem Apposuisse queat, solerti consulti sstu, Et simul interna fervens exestuat ira. Cui pater eximius læsæ solatia menti Addere blanda volens: Ron est, ait, optime fili, Hac in gente novum, nec res miranda videtur Fraudibus occultis blande palpare potentes. Principibusque suis argutam ostendere vydgem: Hoc vitium gentile tenet, sic vivitur istic: Jam partim sensisse doles; sed verius iltud Amodo concipies, et adhuc majora videbis. Me quoque non longo residentem tempore multis Est aggressa delis, indignaque multa relatu Tam mihi quam sacro plebs intulit improba clero-Verum contemptus minor est injuria nostri. Quos manus imbellis, nulloque armata potestas Sanguine, sed tantum divino fulta timore Spernendos impune viris exponit iniquis. Te quem terreni metuenda potentia regni. Quem scelerum vindex gladius facit esse verendum, Romanis qua fronte dolis ambire laboret. Mirandum satis est: sed justo parce dolori, Et nobis ( auctore Deo ) gens improba justas, Et tibi maturo persolvet tempore pænas. Tu modo belligero delectos agmine fortes, Instructos telis, instructos omnibus armis Occulto præmitte gradu, qui sacra beati Corripiant posita formidine limina Petri, Atque Leoninæ munimina fortiter urbis. Sunt tibi præsidii caussa sub nomine nostro Præstantes animi juvenes, qui mænia tradent, Admittentque tuos; aderit qui mœnia tradi Imperet, egregius romanæ stirpis alumnus. Sedis apostolicæ comes, eximiusque sacerdos, Et tibi præ cunctis Octavius iste fidelis.

Designer promot placent to make the color Consilium, sincera fides, et pleu voluntas. Consilium, sincera fides, et pleu voluntas. Mittuatur propere, quasi millia quinque virorum Kocte fere media, quo tempore lumina Titaa Opposito prabens, si fas est credere, mundo, Ex æquo medium noctis discriminat arcum. Haud mora festinant jussi, portasque patentes Ingressi tacite, sancti munimina Petri, His prius eductis qui limina prima tenebant, Atque Leoninam rapium thostilier urbem. Nuncius ad proceres, rediens, compendia factf. Edocet, et totis bilarescuat agmina castris.

Jamque soporiferæ decurso limite noctis, Anreus occulto subhatam lampada celo Cœperat in nostrum tradnerer Phebus Olympum. Tempore non alio nitidos magis extulit ortus, Purgavitque polos, et nubila tota removit: Exoritur felix, et cunctis pene diebus Candidior, primos tibi collaturus honores Imperil, Friderice, dies, radiisque serenis Publica per totum diffundens gaudia mundum. Jamque per oppositi princeps declivia montis Adveniens, claram, quam nondum viderat, urbem Adspicit: huic populi festivum gaudia nomen Imposuere loco: siquidem qui mœenia clara Illa parte petunt, ex Illo vertice primum Urbem conspiciunt, et te, sacra Roma, salutant. Prima Leoninam gaudens admisit in urbem Aurea porta ducem: mox limina sacra petentem Sedis apostolicæ, divinis rite peractis Obseguiis, sacra redimitus veste sacerdos Summus, ad alta sacri ducens altaria Petri Innexum digitis, mundi totius honorem Imposuit, pressitque sacro diademate crines, Sacraque missarum peragens solemnia rite. Nobile cœlesti munivit fædere factum. Omnibus egregie lætis, totaque caterva Acclamante viro, faustum feliciter omen: Hic favor armatus, turbæque hic plausus equestris Dulcius Augusti mulcebat principis aures. Quam venalis honor, conductaque gaudia vulgi. Hic siquidem sincerus amor, gaudensque fideli Obseguio, devota fides, ibi gloria tantum Mendaci fucata dolo, preciosaque pompa.

Nos quoque carminibus, ni mens angusta negarct, Acclamare tuo, fortissime Cæsar, honori, Et fasces celebrare tuos, rerumque nitorem Eloquio, numerisque suis implere decebat; Sed vereor ne plura loquens, multumque laborans, Inveniar dixisse minus, magnique reatus Arguar eximiis inducens nubila rebus. Atque ideo carptim, non singula quæque, sed ipsam Gestarum propero rerum percurrere summam: Immo etiam facti compendia vera secutus, Hoc ipsum satis esse reor; namque illa serenæ Tempora læticiæ, tantique insignia plausus Non longas habuere moras, populique furentis Insidias strepitumque timens, armatus ubique Adstat eques, templique fores et limina servat, Crescentisque domum, pontisque angusta propinqui, Obsidet, et totas densa statione plateas.

Hos regi titulos, hoc clari nomen honoris, Quartus ab ingressu regnorum contulit annus, Plusque fere medio iuvenum se mensis agebat. Et quarto decimo prodiret Julius ortu. Postea gemmiferam læta cervice coronsm Ipse ferens, insedit equo, quem purpura totum Ambit, et intextis velamina picta figuris. Aurea mirifico radiantibus ordine gemmis Sella nitens, picto regem complectitur arcu. Aurea nexilibus fastidit fræna catenis. Geminatosque lupos, et fulvum masticat aurum: Lucidus e media dependet fronte pyropus, Lucida multisonis phalerantur pectora bullis. Ipsc ferox, incerta vago vestigia gressu Multiplicat, tenuesque interdum calcibus auras Verberat, et tanto sonipes vectore superbit. Hoc invectus equo, turba comitante pedestri, Gaudet habere viros utrinque ad fræna potentes, Sanguine conspicuos, et mundi jura regentes. Tunc ita productus, plausu resonante suorum, Proxima turrigeris repetit tentoria muris. Ipse sed eximius, dimisso principe, præsul Urbe Leonina propriaque in sede remansit.

Cumque siti fervens et multo temporis æstu Languidus, optata castrorum fusus in umbra Corpora fessa cibo miles recreare pararet, Ecce repentinus vicina clamor ab urbe Insonat et subiti feralia signa tumultus Jamque furens populus, prisco sibi jure negato, Injussuque suo sumptos a principe fasces Indignans, rapido, trasmisso ponte, tumulta Irruerat, paucosque viros ex agmine nostro Securos nimium, nulloque pavore relictos, Fuderat: ast alii celeres, urgente periclo. Castra petunt, socios atque ipsum nomine regem, Cuius erat cunctis virtus bene nota, vocantes, Horruit irarum stimulis, justoque furore Cæsar, et ingratum socios iterare laborem Compellit, totis educens agmina castris. Hoc magis accelerans, quod eum metus acer agebat. Ne quid in eximium crudeliter impia patrem Auderet, solito plebes grassata furore: Distulit ira cibos, hostili sanguine malunt Dilatam satiare famem, fremituque leonum Terribiles urbem repetunt, et in arma ferantur. Nec cedunt hostes, sed pectore prælia firmo Excipiunt: missis bellum committitur hastis, Et levibus jaculis, et, quas pluit aura, sagittis. At simul incaluit stimulis gravioribus ira, Conservere manus, admotaque cominus arma,

Land

Non jam missilibus telis, erroque volanti, Sed gladiis pugnare libet: ftinnire sonoros Ietus audires galeas, incussaque telis Arma, gravi, clypeosque leves mugire fragore, Cernere palantes passim, rursumque resumptis Viribus instantes, alterna sorte licebat.

Maxima conflictus moles in limine pontis Ante domum Crescentis erat: facilique rotatu Obruta saxorum, seu missis desuper hastis Regia pars certæ poterat succumbere cladi, Ni quæ spectandi caussa pinnacula turris Servahant matres, validæ, pulchræque cohorti Parcere, non stolidæ plebi sociare furorem, Orarent juvenes jam mittere tela parantes. Sic parti postræ castarum gratia matrum Profuit, innocuas prohibens a sanguine dextras. Hic furor, a decima spaciosus et integer hora, Perstitit ad primas merso jam sole tenebras. Nec quisquam, quamvis jejunia longa tulisset, Totam quippe diem miles jejunus agebat, Jam poterat sentire famem, pondusve laboris, Immemor ipse sui, tantoque nocentior hosti Tantus in ultores fudendi sanguinis ardor Incidit, et justum satiandi cæde furorem.

Atque aliquis gaudens in tanta strage reorum Insultare malis: bæe sint tibi, Roma, vetusti Præmia juris, ait, mærces a principe justo Redditur ista tibi: sic nobis regna parantur, sic emimus Rasces, sic acclamare triumphis. Te jubet ille suis: ac tecum fædera Cæsar Pereutit, atque tuo juramins sanguine firmat.

Vix tandem miseros sero jam vespere cives, Afflictosque diu hello, fuga, norque removit, Claraque justitis patuerunt signa supernæ, Ex rerum mentio varies prodentia casus; Namque uno tantum nostra de parte perempto, Mille vel immersos Tyberi periisse vel armis Hostili de plebe quidem: captiva ducentos Supposuisse ferunt injectis collo catenis. Mos cum laude Dei repetunt tentoria læti Victores, gratoque cibo, dulcique sopore Membra fovent, tutis carpentes otia castris.

Vix erat orta dies, suspecta Cæsar ab urbe Regia signa movet ( neque enim commercia rerum. Indigus afflicto sperabat miles ab hoste), Pulcraque fecundis fitit tentoria campis.

Inde secus montem, quo quondam sæva tyranni Jussa timens, nondum te, Costantine, renato Sylvester latuit, Soracten nomine dicunt. Te, placido transmisso vado, vetus Albula, transit, Albula, cujus aquis Tyherinus nomina fecit; Primaque castra locat vicina ad mœnia Romæ, Inter et argoas famosi Tyburis arces. Hos, ut fama, lares, Graja de gente profecti Tres posuere viri; Coras cum fratre Catillo. Argolicæ stirpis juvenes, et major utroque Dyburtus, cujus sumptum de nomine nomen Nobile Tybur habet, perhibent si vera poetæ. Jamque aderat veneranda dies, quæ clara triumpho Fulget apostolico totum festiva per orbem Illa quidem, sod Romuleæ specialiter urbi, Cujus sacra suo lustrarunt mœnia patres Martyrio, sævi dum spernunt sceptra Neronis. Illam quo poterat populus castrensis honore Suscepere diem, devotas præsule summo Missarum celebrante preces, et Cæsare sanctam Imperii cervice pia gestante coronam. Illa quippe die sacris altaribus adstans, Omnem, qui justo sab principe bella gerendo Cinxerat ultorem Romanis cædibus ensem, Clavibus æthereis et Petri fretus honore, Solvit et indultum purgavit papa reatum: Et ratione quidem; nam quisquis jura tuctur Ecclesiæ, regnive decus, si forte cruorem Fuderit humanum, non est homicida, sed ultor. Hoc siguidem bellum, quod juris amore coacto Milite suscipitur, meritum, non culpa vocatur.

MURATORI, Rer. Ital. Script. Tom. III. pag. 441.— Vita Adriani papæ IV ex Card. Aragonio.

De Adriano papa IV, qui expit anno Domini MCLIV.

Adrianus IV, natione Anglicus, de castro Sancti Albani, qui Nicolaus Albanesis episcopus sedit annis IV, mensibus VIII diebus VI. Hic namque pubertatis sue tempore, ut in literarum studiis proficeret, egrediens de terra et de cognatione sua perventi Arelatem, ubi dum in scholis vacaret, a Domino factum est, ut ad ecclesiam Beati Ruffi accederet, et in es religionis habitum, facta canonica professione, susciperet. Proficiscens orgo, Deo auetore, de bono semper in melius, prioratum in josa domo prius obtinuit, et postmodum ad Abhatiæ

apirem de communi voluntate fratrum conscendit. Accidit autem, ut pro incumbentibus Ecclesiæ sibi commissæ negotiis ad Apostolicam Sedem veniret, et peractis omnibus eausis pro quibus venerat, cum redire ad propria vellet, beatæ memoriæ papa Eugenius eum secum retinuit, et de communi fratrum suorum consilio in Albanensem episcopum consecravit. Processu vero modici temporis cognita ipsius honestate ac prudentia, de latere suo eum ad partes Norvegiæ legatum Sedis Apostolicæ destinavit, quatenus verhum vitæ iu ipsa proviucia prædicaret, et ad faciendum Omnipotenti Deo animarum lucrum studerct. Ipse vero tamquam minister Christi, et fidelis ae prudens dispensator mysteriorum Dei, gentem illam harbaram et rudem in lege Christiana diligenter instruxit, et ecclesiasticis cruditionibus informavit. Divina itaque dispensatione apostolatus sui diem præveniens, defuncto papa Eugenio, et Anastasio in loco ejus ordinato, ad matrem suam sacrosanctam romanam Ecclesiam, ductore Domino, remeavit, relinquens paeem regnis, legem barbaris, quictem monasteriis, Ecclesiis ordinem, Clericis disciplinam, et Deo populum acceptabilem sectatorem bonorum operum. Transeunte autem modico temporis intervallo, obiit Anastasius papa, et in secunda die convenientibus in unum pro eligendo sibi pastore cunctis episcopis et cardinalibus apud ecclesiam Beati Petri, non sine divini dispositione consilii factum est ut in eius personam unanimiter concordarent, et papam Adrianum electum (1) tam cleriei quam laici pariter conclamantes, eum invitum et renitentem in sede Beati Petri inthronizarent, Dec auctore, Dominica Incarnationis anno MCLIV, Indictione III. Erat enim vir valde benignus, mitis et patiens, in anglica et latina lingua peritus, in sermouc facundus, in eloquentia politus, in cantilena præcipuus, et prædicator egregius, ad irascendum tardus, ad ignoscendum veloz, hilaris dator, in elemosynis largus, et in omni morum compositione præclarus.

In diebus illis Arnaldus Brixiensis haretieus Urbem intrare presumpserat, et erroris sui venne dissemianas, mentes simplicium a via veritatis subvertere conabatar. Pro cujus expulsione supradicti Eugealus et Anastasius, romani pontifices, plurimum jam laboraverant; sed favore et potentia quorumdam perversorum eivium, et maxime senatorum, qui tunc ad regimen eivitatis a populo fuerant instituti, antedietus haretieus munitus et tutus contra prohibitionem Adriani papa in eadem cuivates procedire morabatur, et sibila ef ratribus suis insidiari cerperat, et publice atque atrociter adversari. Venerabilem namque viruum magistrum D..... presbyterum cardinalem titulo

<sup>(1)</sup> M. a Deo electum.

Sauctæ Potentianæ ad præsentiam ipsius pontificis euntem, quidam ex ipsis hæreticis ausu nefario in Via Sacra invadere præsumpserunt, et ad interitum vulneraverunt. Quapropter pontifex ipse civitatem romanam interdicto supposuit, et usque ad quartam feriam majoris hebdomadæ universa civitas a divinis cessavit officiis. Tunc vero prædicti senatores compulsi a clero et populo romano accesserunt ad præsentiam eiusdem pontificis, et ad ipsius mandatum super sancta Dei Evangelia juraverunt, quod sæpe dietum hæreticum et reliquos ipsius sectatores de tota urbe romana et ejus finibus sine mora expellerent, nisi ad mandatum et obedientiam ipsius papæ redirent. Sic itaque jusis ejectis, et civitate ab interdicto absoluta, repleti sunt omnes gaudio magno, laudantes pariter et benedicentes Dominum. In crastinum autem, videlicet die Cona Domini, concurrente undique de more ad annuæ remissionis gratiam et gloriosam festivitatem maxima populorum multitudine. idem benignus pontifex cum fratribus suis episcopis et cardinalibus, atque immensa procerum et civium turba de civitate Leoniana, ubi a tempore ordinationis sua fuerat commoratus. cum honorificentia magna exivit, et transiens per mediam l'irbem, universo sihi populo congaudente, ad Lateranense Patriarchium cum jucunditate pervenit, ibique die ipso et sequente sexta feria, et Sabato sancto, Pasqua quoque, ac secunda, tertia et quarta feria divina Mysteria solemniter celebravit, atque in lateranensi palatio, secundum Ecclesia antiquam consuctudinem, pascha cum discipulis suis festive comedit. Celebrato itaque cum lætitia festo, singuli ad propria cum gaudio redierunt.

Eodem tempore Wilhelmus rex Siciliae contra matrem ac dominam suuri saerosanetam romanam Ecclesiam procaciter cornus eretit, et congregato exercitu terram Beati Petri hostiliter fecti invadi: Beneventanam itaque civitatem aliquandiu exercitus ejus obsedit, et burgos ejus incendit. Deimde fines Campaniae violenter ingrediens, villam Ceperam (1) et eastrum Babucum (2) atque alia immunita loca nihilominus concrena-vil. Pro iis ergo et aliis offensis pradictus Adrianus papa, Petri gladium exercas (3), ipsum regem exosunuications gladio percussit. Interea Friderieus Teutonicorum rex cum maguo exercitu Lombardiam intravit, et civitatem Terdonam diu obsedit, qua devicta, et sibi subaeta, celerier properabat ad Urbem in tanta festinantia, ut merito credi posset magis hostis arcedore, quam patrousus. Hoc igitur cognito, Adrianus papa, arcedore, quam patrousus. Hoc igitur cognito, Adrianus papa,

<sup>(1)</sup> A. et M. Caperam. (2) A. Babutum.

<sup>(3,</sup> A. et M. exercens.

qui eo tempore Viterbium residebat, deliberato cum fratribus suis, et Petro Urbis præfecto, atque Oddone Frangepane (1) consilio, misit ei obviam Johannem titulo Sanctorum Johannis et Pauli, et G. titulo Sanctæ Pudentianæ presbyteros, atque G. diaconum Sanetæ Mariæ in Porticu, cardinales, quibus et cætera capitula dedit, ac modum et formam præfixit, qualiter cum ipso pro Ecclesia deberent componere. Qui , accepto mandato, cum festinantia proficiscentes eum apud S. Quirieum invenerunt, et accedentes ad ipsum honorifice recepti sunt et in tentorium deducti. Post salutationem vero literas ei apostolicas porrexerunt, et domni papæ exposuerunt mandatum. In quibus continebatur inter cætera, ut redderet eisdem cardinalibus Arnaldum (2) bæretieum, quem vicecomites de Campania abstulerant magistro O. diacono sancti Nicolai apud Briculas (3), ubi eum ceperat, quem tamquam prophetam in terra sua eum honore habebant. Rex vero, auditis domini papæ mandatis, continuo, missis apparitoribus, cepit unum de vicecomitibus (4) illis, qui valde perterritus enudem hæreticum in manibus cardinalium statim restituit. Cæterum ante adventum ipsorum cardinalium idem rex præmiserat Arnulfum Coloniensem, et Anselmum Ravennatem archiepiseopos ad præsentiam sæpe dicti pontificis, ut de ipsius corquatione cum eo tractarent, et de aliis insimul convenirent, ideoque responsum cardinalibus dare non poterat, nisi prius archiepiscopos ipsos reciperet. Pontifex autem, qui propter nimium suspectum imperatoris adventum ad Urbevetanam civitatem transire, et illue imperatorem disposuerat expectare, pro repentino et inopinato illorum adventu in majorem dubitationem cecidit. Sed cum ad locum illum tutissimum jam secure non posset transire, ad Civitatem Castellanam festinanter ascendit, ubi si de persona ejus rex male cogitasset, iranı illius secure declinare, et iniquos cogitatus ipsius facile posset elidere. Archiepiscopi vero secuti sunt eum, exponentes bonam regis voluntatem, quam erga eum et totain romanam Ecclesiam habebat, et alla, que sibi erant imposita nihilominus ostendentes. Quibus pontifex de consilio fratrum suorum dixit: Nisi prius recepero fratres meos cardinales, quos ad regem delegavi, nullum vobis responsum dabo. Cardinales itaque a rege, et archiepiscopi a pontifice infecto negotio redeuntes, obviaverunt sibi dicentes ad invicem, quod propter eorum absentiam responsum ab utraque parte dilatum tuerat. Ideoque, habito inter se salubriori consilio, insimul ve-

<sup>(1)</sup> A. Frangepauc.

<sup>(2)</sup> A. Arnulphum.

<sup>(3)</sup> A. Vincolas. (4) A. Comitibus.

nerunt ad præsentiam regis in campo viterbensi, ubi castra posuerat. Venerat autem ad eum Octavianus titulo S. Cæciliæ presbyter cardinalis, non missus a pontifice, sed dimissus, jam spirans seditionem ex schismaticis. Postquam vero prædicti cardinales intraverunt ad regem, et haberetur (1) consilium super corum legatione de satisfaciendo mandato romani pontificis, idem Octaviamus, quod hauserat, virus evomere cœpit, et nacem turbare; sed in brevi et ratione valida repressus est a fratribus suis cardinalibus, et sicut dignus erat, multa confusione respersus. Tandem adversario confutato, et salubri consilio comprobato, rex omnium procerum et militum suorum Curiam maximam congregavit, et in præsentia eorumdem cardinalium allata sunt sacra pignora, Crux et Evangelia, super que nobilis quidam miles de cæteris electus, et conjuratus, atque tertio jurare jussus, in anima sua et ejusdem regis juravit, vitam et membra non auferre, sed conservare papæ Adriano et cardinalibus eius, nec malam cantionem facere, honorem et bona sua eis non auferre, nec auferri permittere, sed et si quis auferre vellet, omnimode prohibere, et contradicerc. Post illatam vero injuriam pro posse suo et vindicari faceret, et emendari, atque concordiam, jampridem per principales (2) personas utriusque Curiæ factam, inviolatam de cætero conservare.

Hoc itaque juramento, sicut dictum est, et a rege præstito, et a cardinalibus ipsis cum alacritate recepto, continuo accepta licentia concito gradu cardinale reversi sunt ad summun pontificem, universa, quæ fecerant, sibi et fratribus suis cum diligentia referentes. Placuit ergo pontifici et ejus collateralibus quod talis securitas eis a rege data, et per consilium principum suorum firmiter roborata est, ideogue omni mala suspicione sublata de medio, regiæ petitioni de imponenda sibi corona imperii benigne annuit, ct ut ad invicem sese viderent, locus congruus et dies certus ab utraque parte statutus est. Processit igitur rex cum exercitu suo in territorium Sutrinum, et castrametatus est in Campo Grasso. Pontifex autem ad civitatem Nepesinam descendit, et in secunda die, occurrentibus multis Teutonicorum principibus cum plurima clericorum et laicorum multitudine, ad præsentiam sæpe dicti regis cum episcopis et cardinalibus suis usque ad insius tentorium cum jucunditate deductus est. Cum autem rex de more officium stratoris eidem papæ non exhiberct, cardinales, qui cum co venerant, turbati, et valde perterriti abierunt retrorsum, et in prædicta Civitate Castellana se receperunt, relicto pontifice ad ten-

<sup>(1)</sup> A. habuerunt. (2) A. Principes

terium regis. Quo circa domnus papa nimio stupore turbatus. et quod sibi forct agendum incertus, licet tristis descendit, et în præparato sibi faldistorio sedit. Tunc rex ad ejus vestigia procidit, et deosculatis pedibus ad pacis osculum accedere vo-luit. Cui protinus idem pontifex locutus est in hæc verba: « Quandoquidem tu illum mihi consuetum ac debitum hono-» rem subtraxisti, quem prædecessores tui orthodoxi impera-» tores pro apostolorum Petri et Pauli reverentia prædecesse-» ribus nostris romanis pontificibus exhibere usque ad hæc tcm-» pora consueverunt, donce mihi satisfacias, ego te ad pacis » osculum non recipiam. » Rex autem respondit et dixit, se hoc facere non deberc. Ea propter remanente ihidem exercita, totus sequens dics sub istius rei varia collatione decurrit. Tandem requisitis antiquioribus principibus, et illis præcipuc, qui cum rege Lotario ad Innocentium papam venerant, et prisca consuctudine diligenter investigata, cx relatione illorum et veteribus monumentis, judicio principum decretum est, et comuni favore totius regalis Curiæ roboratum, quod idem rex pro beatorum Apostolorum reverentia prædicto papæ Adriano exhiberet stratoris officium, et cius streugam teneret. Alia itaque dic, regis mota sunt castra, et in territorio nenesino, iuata lacum qui dicitur Jaula, fuerunt translata. Ibique, sicut a principibus fuerat ordinatum, rex Fridericus processit aliquantulum, et appropinguante domni papæ tentorio, per aliam viam transiens descendit de equo, et occurrens ei quantum jactus est lapidis, in conspectu exercitus officium stratoris cum jucunditate implevit, et streugam fortiter tenuit. Tum vero pontifex eumdem regem ad pacis osculum primo recepit. Post hæc autem versus Urbem insimul procedentes, pro co quod ab eis romanus populus discordabat, licet beati Petri munitionem in potestate sua pontifex detincret, placuit tamen ut in manu valida civitatem Leonianam rex introiret. Positis igitur exterius castris, et deliberato festinanter consilio, atque dispositis quæ ad coronationem spectabant, eadem die ante horam tertiam rex ad gradus Beati Petri armatorum maxima multitudine stipatus accessit; ibique depositis vestibus, quas gercbat, solemniori se habitu induit, et ad ecclesiam Beatæ Mariæ in Turri, in qua cum ante altare pontifex expectabat, ascendens, genua sua fixit (1) coram eo, et manus suas inter ipsius pontificis manus imponens, consuetam professionem, et plenariam securitatem, secundum quod in ordine continetur, publice exibuit sibi. Relicto autem ibidem rege, pontifex ad altare Beati Petri adscendit, cujns vestigia rex cum processione subsequens ad portas argenteas orationem infra ecclesiam in rota super eumdem ro-

(1) A. et M. flexit.

gem alius et episcopis nostris dedit. Orationem vero tertiam et unctionem tertius episcopus ante confessionem Beati Petri ciden regi nihilominus contulit. Missa itaque incœpta, et Graduali post Epistolam decantato, ret ad pontiliem coronandus accessit, et prasentatis imperialibus singin, gladium et sceptrum atque imperii coronam de manibus ejusdem pontilicis suscepit. Statim tamen vehemens et fortis Teutonicorum vox conclamantium in vorem laudis et letitiz concepuit, ut horrible tonitruum crederettru de celle subito eccidisses.

His igitur ante horam nonam in pace et tranquillitate peractis, populus romanus, qui clausis portis apud Castrum Crescentii residebat armatus ignorans quæ facta fuerant, sine consilio et deliberatione majorum, ad civitatem Leonianam paulatim ascendit, et eorum, qui in porticu remanserant, spoliis violenter direptis, omnes quos reperit, usque ad imperatoris castra persequendo fugavit. Invalescentibus autem clamoribus, et undique resonante inopinate tumultu, Teutonicorum exercitus ad arma velociter convolavit, strictisque mucronibus ab utraque parte acriter dimicatur. Quid plura? Cæsi sunt multi, ct plurimi capti. Tandem populus ipse non sine multo suorum discrimine infra portas ipsius castri se ipsum recepit. Pontifex autem, sicut benignissimus pastor et pius pater, super tanto excessu valde turbatus et effectus tristis, eidem populo, tanquam suo gregi, debita charitate compassus est. Cuius casum relevare desiderans, pro liberatione suarum ovium apud ejusdem imperatoris clementiam diutius laboravit, et affectuosas preces instanter fundere non cessavit, donec universos Urbis cantivos de manibus Teutonicorum ereptos in potestate Petri Urbis præfecti restitui fecit. De cætero autem imperator simul ac pontifex exeuntes de finibus urbis per campestria juxta Tiberim processerunt usque ad vadum de Malliano, ibique fluvium ipsum cum toto exercitu transcuntes, intraverunt sabinensem comitatum, et per Farsam atque Castrum de Poli transitum facientes, in vigilia Beati Petri pervenerunt ad Pontem Lucanum, in quo nimirum loco pro tam gloriosæ solemnitatis celebritate moram facere decreverunt, et ut Ecclesia Dei et Imperium ampliori decore clarescerent, communi deliberatione statutum fuit, ut ad laudem Dei et exaltationem christiani populi præfatus romanus pontifex et Augustus ad missarum solemuia in die illa pariter coronati procederent. Dignum namque satis erat, ut illorum duorum Principum Apostolorum solemnia duo summi Urbis principes in lætitia et magno gaudio celebrarent, qui, suscepta potestate a Domino ligandi atque solvendi, portas Cæli claudunt, et aperiunt quibus volunt.

MARTENE ET DURAND amplissima collectio veterum scr ptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum moralium. Parisiis 1724. Epist. 384. p. 554.

### WRIZEL AD FRIDERICUM IMPERATOREM

Instat ut, excusso summi pontificis jugo, imperium a senatu populoque romano recipiat. — An. 1152.

Carissimo Dei gratia F. Wetzel ad summa animæ et corporis læta undique proficere.

Immensa lætitia, quod gens vestra vos sibi in regem elegerit, moyeor. Ceterum quod consilio clericorum et monachorum, quorum doctrina divina et humana confusa sunt, sacrosanctam urbem, dominam mundi, creatricem et matrem omnium imperatorum, super hoc, sicut deberetis, non consuluistis, et ejus confirmationem, per quam omnes, et sine qua nulli unquam principum imperaverunt, non requisistis, nec ei sicut filius, si tamen filius et minister eius esse proposuistis, non scripsistis, vehementer doleo. Quis enim stabili ordine proficere valeat, nisi quem Rebecca dilexit et promovit ? licet quippe pater Isaac vellet et niteretur Esau benedictionem præferre, Jacob, matre ipsum vocante, et consilium quasi insulsum ipso Jacob timente, quia Esau moram în venando fecit, benedictionem et dominium, alio illo dolente, obtinuit. Et ut ad rem perveniam, ipsamque vobis plenius exponam, quod dico diligentius attendatis. Vocatio vestrorum olim prædecessorum, et vestra adhue, a cæcis, idest a Julianistis, hæreticis dico et apostatis clericis et falsis, monachis, suum ordinem prævaricantibus, et contra evangelica, apostolica et canonica statuta dominantibus, et legibus tam divinis quam humanis reclamantibus, Ecclesiam Dei et sæcularia disturbantibus, facta est. Quod autem tales sint ostendit beatus Petrus, cujus vicarios se esse mentiuntur, dicens: Fucientes ejus, que in mundo est, concupiscentie corruptionem, ministrate in fide virtutem, in virtute scientiam, in scientia abstinentiam, in abstinentia patientiam, in patientia pietatem, in pietate amorem fraternitatis, in amorem froternitatis charitatem. Hæc vobis super.... Cui enim hæc præsto sunt, cæcus est et manu tentans. De quibns rursus idem Apostolus dicit: Erunt magistri mendaces, qui in avaritia de vobis negotiabuntur, deliciis affluentes in convitiis suis luxuriantes vobiscum, oculos habentes plenos adulterio, per quos via veritatis blasphemabitur, hi sunt fontes sine aqua. Tales quomodo cum Petro dicere possunt: Ecce nos reliquimus omnia, et sæcuti sumus ? Et iterum : Argentum et aurum non est mihi? Quomodo a Domino audiunt: Vos estis lux-.

mundi, vos estis sal terræ? Quibus quod seguitur nimirum convenit : Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ultra, nisi quod conculcetur ab hominibus, vel a porcis. Unde Joannes : Qui dicit se credere in Christum, debet . sicut ille ambulavit, et ipse ambulare. Item: Qui dicit se nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est, et veritas in eo non est. Petro et vicariis Petri a Domino dicitur : Sicut misit me pater, et ego mitto vos. Sed qualiter ipse a patre missus fuerit, exprimit dicens: Si non fecero opera patris, nolite credere mihi. Si Christo, qui peccatum non fecit, sine operibus credendum non fuit, quomodo istis non solum male, sed etiam mala pubblice agentibus est credendum? unde dicitur: Quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali? Non solum vero loqui non possunt bona, sed nec credere, sicut ipse Dominus ait: Quomodo potestis credere, gloriam ad invicem quærentes, nam Fides sine operibus mortua est ? Quomodo enim isti quibuslibet divitiis inhiantes, (sed qui divitias, que toti mundo salutares extiterunt, per quarum utique usum pax tanta et talis per universum orbem fuit, quod Filium Dei de sinu patris in sinum matris deposuit, sua falsa doctrina luxuriose vivendo destruxerunt) possunt primum illud evangelicæ doctrinæ mandatorum audire, beati pauperes spiritu, cum ipsi nec affectu sint pauperes? Hinc beatus Hveronymus: Clericum negotiatorem, vel ex inopi divitem, vel ex ignobili gloriosum, quasi pestem fuge. Quomodo isti negotiis sæcularibus incumbentes, primum omnium decretorum romanorum pontificum a beato Clemente in epistola sua prima inductum, sed a beato Petro apostolo promulgatum surdi auditores adimplent? Inter cætera quidem, ubi Petrus Clementem ordinavit, ei injunxit dicens: Te quidem oportet irreprehensibilem vivere, et summo studio niti, ut omnes hujus vitæ occupationes abjicias, ne fideijussor existas, ne advocatus litium fias, neve in aliqua occupatione mundialis negotii prorsus inveniaris perplexus. Neque enim judicem, neque sæcularium cognitorem negotiorum hodie te jussit ordinari Christus, ne præfocatus hominum præsentibus curis non possis verbo Dei vacare. Hac, qua minustibi congruere diximus, exibeant, sibi invicem laici, et te nemo occupet ab his studiis sollicitudines saeculares suscipere, ita unicuique laicorum peccatum esse, nisi invicem sibi etiam in his que ad communis usum vite pertinent, opera fideliter dederint; te vero securum facere ex his, quibus non debes instare, omnes communiter elaborent. Quod si forte a semetipsis hoc laici non intelligunt, per diacones docendi sunt, et tibi solius Ecclesiæ sollicitudines relinquantur. Si enim mundialibus curis fueris occupatus, et te ipsum decipis et eus qui te audiunt. Non enim poteris que ad salutem pertinent plenius

distinguere, et ex eo fit, ut tu deponaris, et discipuli per ignorantiam pereant, ideirco tu, quo ad hoc solum vocatus es. ut sine intermissione doceas verbum Dei. Mendacium vero illud et fabula hæretica, in qua refertur Constantinum Sylvestro imperialia simoniace concessisse in Urbe, ita detecta est, ut etiam mercenarii et mullerculæ quoslibet etiam doctissimos super hoc concludant, et dictus apostolicus cum suis cardinalibus in civitate præ pudore apparere non audeant. Siquidem sanctus Melchiades, sancti Silvestri prædecessor, in deeretis suis Constantinum esse baptizatum dicens: Cum inter turbines mundi succresceret Ecclesia, adeousque pervenit, ut romani principes ad fidem Christi et baptismi sacramenta conourrerent, de quibus vir religiosissimus Constantinus primus fidem veritatis est adeptus. Tripartita etiam historia eum, autequam unquam ipse imperator Urbem intraverit, Christianum fuisse testatur. Quæ loquor attendite. Esau non domi vacans. elementa matris et consilia ignorans, silvestria petens, a cœco vocatus, usque nunc caret promissis. Jacob vero matri obediens, colli et manus nuda domestico disciplinarum tegmine tegens ea, quæ cœcus silvestri promisit, divino nutu subripuit. Imperatorem non silvestrem, sed legum peritum debere esse testatur Julianus imperator in primo omnium legum edicto, dicens: Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus decet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari. Idem etiam, unde princeps romanus imperare et leges condere habeat, paulo post ostendit: sed et quod principi placuit, legis habeat vigorem; et quare, subinfert, cum populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. Sed cum imperium et omnis reipublicæ dignitas sit Romanorum, et dum imperator sit Romanorum non Romani imperatoris, quod sequitur considerantibus que lex, que ratio senatum populumque prohibet creare imperatorem. Comitem Rodulphum de Ramesberch, et comitem Udalricum de Lencenburch, et alios idoneos, scilicet Eberhardum de Bodemen, qui assumptis peritis legum, qui de jure imperii sciant et audeant tractare, Romam quantocius poteritis mittere non dubitetis, et ne aliquid novi ibi contra vos surgat, prævenire curate.

Epist. 385. pag. 537. Anno 1152.

Concordia inter Eugenium papam et Fridericum imperatorem.

In nomine Domini amen. Hæc est forma concordiæ et conventionis inter dominum papam Eugenium et dominum regem Romanorum Fridericum constituta, mediantibus cardinalibus Gregorio Sanctæ Mariæ trans Tyberim, Ubaldo Sanctæ Praxedis, Bernardo Sancti Clementis, Oct. Sancta Cecilia, Rollando sancti Marci, Gregorio sancti Angeli, Guidone Sanctæ Mariæ in Porticu, abbate Brunone (1) de Claravalle ex parte domini papæ: Anselmo Havelsbergensi, Hermanno Constantiensi, episcopis, Uthelrico de Lenceburch, Guidone Werra, Widone Blandratense, comitibus, ex parte domini regis. Dominus siquidem rex jurare faciet unum de ministerialibus suis in animam regis, et ipse idem, manu propria data fide in manu legati domini papæ, promittet, quod ipse nec treguam nec pacem faciet cum Romanis, nec cum Rogerio Siciliæ, sine libero consensu et voluntate romanæ Ecclesiæ et domini papæ Eugenii, vel successorum ejus, qui tenorem subscriptæ concordiæ tenere cum rege Friderico voluerint, et pro viribus regni laborabit Romanos subjugare domino papæ et romanæ Ecclesiæ, sicut unquam fuerunt a centum annis et retro. Honorem papatus, et regalia Beati Petri, sicut devotus et spiritualis advocatus sanctæ romanæ Ecclesiæ contra homines pro posse suo conservabit, et defendet, que nunc habet. Our vero nunc non habet, recuperare pro posse juvabit, et recuperata defendet. Græcorum quoque regi nullam terram ex ista parte maris concedet. Quod si ille forte invascrit, pro viribus regni, quantocius poterit ipsum ejicere curabit; hæc omnia faciet et observahit sine fraude et malo ingenio. Dominus vero papa apostolicæ auctoritatis verbo una cum prædictis cardinalibus in præsentia præscriptorum legatorum domini regis promisit, et observabit, quod eum sicut, carissimum filium Beati Petri, onorabit, et venientem pro plenitudine coronæ suæ sine difficultate et contradictione, quantum in ipso est, imperatorem coronabit, et ad manuteuendum atque augendum, ac dilatandum honorem regni pro debito officii sui juvabit; et quicumque justitiam et honorem regni conculcare aut subvertere ausu temerario præsumpserint, dominus papa a regiæ dignitatis dilectione præmunitus, canonice ad satisfactionem eos commonebit. Quod si regi ad apostolicam admonitionem de jure et honore regio justitiam exhibere contempserint, excommunicationis sententia innodentur. Regi autem Græcorum ex ista parte maris terram non concedet, quod si ille invadere præsumpserit, dominus papa viribus Beati Petri eum ejicere curabit. Hæc omnia ex utraque parte sine fraude, et sine malo ingenio servabuntur, nisi forte libero et communi consensu utriusque immutentur (2).

(1) Nullus Bruno nomine præfuit aliquando monasterio Claravalensi. Pro Brunone itaque legendum Bernardo, qui adhue in vivis erat, nec nisi post Eugenium papam ad superos evolavii.

(2) Huie concordiæ subscripsit Widaldus cum aliis apud Baronium qui cam refert ad annum 1152.

35 35 38 75



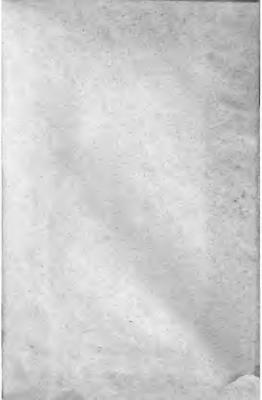

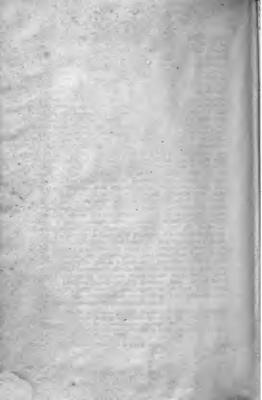

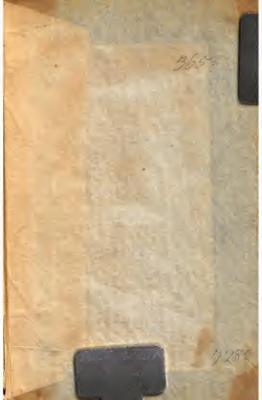

